





Endowed by The Dialectic and Philanthropic Societies

VAULT

781.4 T568c

MUSIC LIBRARY

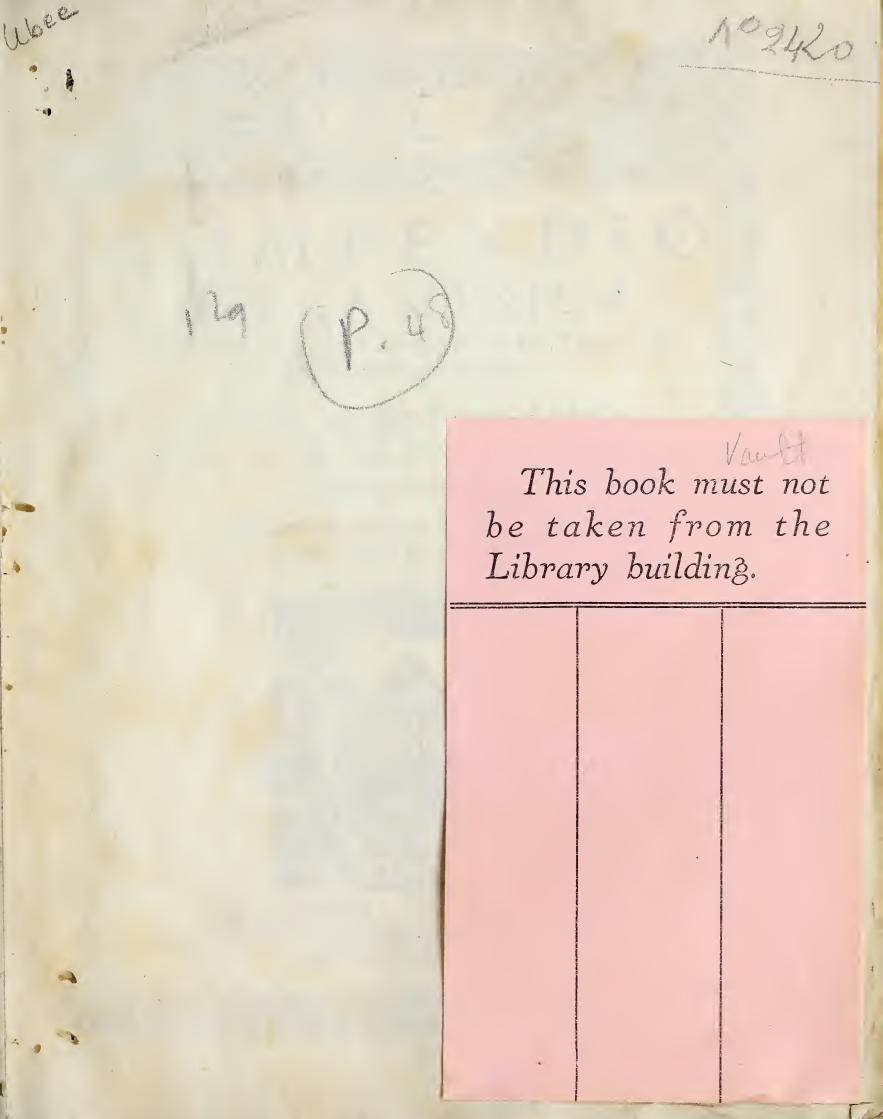



Digitized by the Internet Archive in 2013



# COMPENDIO DELLA MVSICA

NEL QUALE BREVEMENTE SI TRATTA Dell'Arte del Contrapunto,

DIVISO IN QUATRO LIBRI.

DEL R. M. ORATIO TIGRINI Canonico Aretino.

Nouamente composto, & dato in luce.
CON PRIVILEGGIO.



IN VENETIA, MD LXXXVIII.

Apprello Ricciardo Amadino.

The second secon

# AL MOLTO REVERENDO

M. GIOSEFFO ZARLINO DA CHIOGGIA,

Musico Eccellentis. & Digniss. Maestro di Cappella Della Serenissima Signoria di Venetia, Signor mio sempre osseruandiss.



O reputo degni veramente di molta lode quelli, che desiderando con virtuosi mezi farsi tra gli huomini immortali, hanno dedicato l'opere loro a Prencipi, & 2 gran Personaggi; Si come fece Vitruuio dedicando il suo volume d'Architettura à Ottapiano Augusto; Valerio Massimo i libri de i detti, & fatti notabili de gli An tichi à Tiberio Cesare: & Plinio la sua Naturale Histo-

ria à Tito Vespassano; Ma dimolto maggiore assai, à mio giudicio, sono quelli, che stimando molto più i beni della virtù, che quelli della fortuna, la quale il piu delle volte da iRegni à chi non li merita, & gli toglie a chi n'è degno, dedicano le loro a persone intelligenti, & virtuose, sopra le quali ella philos. non ha giuridittione alcuna; si come fece Marco Varone granissimo Au- valerio mass. tore della lingua Latina, il quale dedicò l'opera sua a Marco Tullio Cice-libl 5. c.3. rone, Padre, & capo della Romana eloquenza. Per tale rispetto dunque mando, do, dono, & dedico hora io questo mio preciolo libretto a V.S. Mol to R. & Eccellentis. Padre, & capo, all'età nostra della Musica; Et lodedico ancora, per esfere egli a guisa di vna picciola ghirlandetta di variati fiori intessinta: dei quali hauendone io quasi la maggior parte raccolta nell'amenissimo, & fertilissimo suo giardino, & desiderando a preghi di molti Amici darlo in luce, ho giudicato, per l'una, & l'altra causa altri non conuenirsi piu, che a lei; dalla quale hauendo egli l'origine, & portando scolpito in fronte il chiarissimo suo Nome, senza dubbio alcuno serà di mol to maggiore auttorità, & gratia appresso quelli, che desiderano sapere quelle cose, che fanno di mestiero a volere impararel'Arte del Contrapunto. Piacciale dunque gradire la sua venuta, & ricenere lui come cosa sua, & me conseruare nella sua buona gratia, nella quale quanto posso il piu mi raccomando pregandole da Dio ogni felicità.

D'Arezo il di primo di Febraro M D LXXXVIII.

D.V.S.M.Reuerenda, & Eccellentiss.

Affettionariss. Seruitore

The same of the land 

Oratio Tigrini.

500192

# AL MOLTO REVERENDO

M. ORATIOTIGRINI,
dignissimo Canonico Aretino
S.S. osseruandis.

### CIOSEFFO. ZARLINO S.



ER la vaga Ghirlanda devarij, & odoriferi fiori dalla dotta mano D. V. S. contesta, & à me donata, & dedicata; atto veramente cortese; non sò ritronar parole, conuencuoli di poternele render gratia; ma per questo non restarò di dire, che s'io mi riputassi degno di quelle lodi, che la sua bontà m'attribuisce; osarei dire; non essendo cosa di poco momento, l'esser

lodato da lodata persona; che s'alcun vorrà di cotal Ghirlanda ornarsi le tempie, potrà esser certo, di poter esser pareggiato à qual si voglia, c'haurà cinto il capo di corona di Lauro; & questo basti.

## DE L'ECCELL. M. LODOVICO PANZANI.



Vandopaßò per le Celesti sfere
Tigrin, la bella e pura
Vostr' alma apprese il moto e la misura
De l'harmonia del Cielo:
Ond hoggin' insegnate
(ome possiam, cantando, far le fere
Benigne e mansuete al caldo al gielo:

#### DEL MEDESIMO.



I I l'harmonia (elefte).

Cantando imitar puole,

E cantando indolcir mill'alme meste;

Legga, & osservi quanto In si preggiavi inchiostri,

# DITVTTE LE MATERIE

PRINCIPALI, CHE SONO contenute nell'Opera.

# 

### Nel Primo Libro si contiene.

| L Proemio .                                                      | facciata I          |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Che cosa sia Contrapunto, & perche sia cosi dett                 | o. Cap.1 2          |
| Harmonia, quello che sia, & di quanti sorti. c                   | ap. 2 2             |
| Del Suono cap. 3                                                 | 3                   |
| Che differenza sia tra'l suono, & la voce. cap                   | 3                   |
| Della Consonanza, & dissonanza. cap. 3                           | 3                   |
| Di quante sorti sia il Contrapunto. cap. 6                       | *3                  |
| De gli Elementi, che compongono il Contrapunto. cap. 7           | 4                   |
| Diuisione delle sopradette voci. cap. 8                          | : .5                |
| Quali (onsonanze siano perfette, & quali imperfette. cap. 9      | . 5                 |
| Dell Vnisono. cap. 10                                            | 6                   |
| Del Tuono. cap. 11                                               |                     |
| Delsemituono maggiore. cap. 12                                   | . 7                 |
| Del semituono minore. cap. 13                                    | 7                   |
| Nuoua divisione della Diapason fatta secondo la natura del numer | ro harmonico, &     |
| collodata tra le chorde C. D. E. F.G. a. q. & c. cap. 14         | 8                   |
| Della Diapason, ouero Ottaua. cap. 15                            | 10                  |
| Della Diapente, ouero Quinta. cap. 16                            | 13                  |
| Della Diatessaron, ouero Quarta. cap. 17                         | 14                  |
| Delle Consonanze imperfette maggiori, & minori, & prima del D    |                     |
| za maggiore. cap, 18                                             | 16                  |
| Del Semiditono, ouero Terza minore. cap. 19                      | 17                  |
| Dello Esfachordo maggiore, ouero Sesta maggiore. cap. 20         | 17                  |
| Dello Essachordo minore, ouero Sesta minore. cap. 21             | 18                  |
| Della Diapente col Ditono, ouero Settima maggiore. cap. 22       | 19                  |
| Della Diapente col Semiditono, ouero Settima minore. cap. 23     |                     |
| Che le Consonanze mescolate con le Dissonanze fanno l'Harmonia   | piu diletteuole, &  |
| fiugrata all'odito. cap. 24                                      | 2.[                 |
| Per qual cagione l'Autore habbia seguito solo la epinione di M   | l. Gioseffo Zarlino |
| intorno alle Proportioni delle consonanze. cap. 25               | ' î, , = 1 ' 2 I    |

## TAVOLA.

#### Nel Secondo Libro si narra.

| Che le compositioni s'incomincino per consonanza persetta. Cap. 1.                | 23         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Che non si denno porre due consonanze perfette del medesimo genere l'una dopo     |            |
| tra, che insieme ascendino, o discendino senzamezo alcuno. cap. 2.                | 24         |
| Che tra due consonanze perfette del medesimo genere si ponga pna impersetta       |            |
| Cap. 3.                                                                           | 25         |
| Che due, ò piu consonanze persette dissimili, una dopo l'altra si possono san     | re.        |
| cap. 4.                                                                           | 26         |
| Che dae consonanze perfette del medesimo genere, l'una dopo l'altra possono       |            |
| stituirsi. cap. 5.                                                                | 26         |
| Che le parti procedano per mouimenti contrarij, cap. 6.                           | 27         |
| Che da una consonanza imperfetta si dee andare à una imperfetta piu vicin         | <i>a</i> . |
| cap. 7.                                                                           | 29         |
| Che ogni cantilena finisca in consonanza persetta cap. 8.                         | 31         |
| Il modo, che dee tenere ciascuno, che uoglia imparare a fare il contrapunto.      |            |
| cap. 9                                                                            | 3.1        |
| Modo di fare il contrapunto diminuito. cap. 10                                    | 32         |
| Modo che si dee tenere nelle compositioni di due voci- cap. I I                   | 35         |
| Per qual cagione non si sia trattato prima de i Modi, o Tuoni innanti alle se     | pra-       |
| dette Regole. cap. 12                                                             | 35         |
| Quello, che s'ha da fare innanti, che si dia principio alla compositione. cap. 13 | 36         |
| Del principio della compositione. cap. 14                                         | 37         |
| Modo, che si hà da tenere nel mezo della compositione. cap. 15                    | 38         |
| Del fine della compositione. cap. 6                                               | 38         |
| Modo di comporre a tre noci. cap. 17                                              | 38         |
| Modo che s'ha da tenere nel comporrr a quatro uoci. cap. 18                       | 40         |
| Modo di comporre a piu di quatro uoci. cap. 19                                    | 42         |
| Modo che si dee tenere nello accommodare le parti della compositione. ca.20       | 43         |
| Descrittione di alcuni salti, che sono buoni, di alcuni cattini, & d'alcuni altri | du-        |
| bÿ. cap. 21                                                                       | 44         |
| Modo da fare, che tutti li salti cattiui, che uanno all'Unisono diuentino buon    |            |
| Cap. 22                                                                           | 50         |
| De i termini delle partinelle compnsitioni cap. 23                                | -          |
| Modo che s ha da tenere nel mettere le parole sotto le Note. cap. 24              | 5.0        |
| Mode di riuedere le compositioni, & emendarle da ogni sorte di errori.            | -          |
| to tolo 25                                                                        | 51         |
|                                                                                   | \$5°       |
| Nel Terzo Libro si ritroua.                                                       | 1          |
|                                                                                   | 6          |
| Che la scienza della Musica nella cognitione della ragione, è più chiara, & illi  | utre       |

Modo 53

dell'atto, & dell'opera. Cap. 1

## TAVOLA.

| Modo, o Tuono quello che sia. cap. z                                                                                       | 56   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Che i modi sono dodici, & sono divisi in due parti, cio è Autenti, & Plagali                                               | •    |
| cap. 3                                                                                                                     | 56   |
| Delle chorde finali. cap. 4                                                                                                | 5.8  |
| Delle sei chorde finali. cap. 5                                                                                            | 58   |
| De i Modi Perfetti, Imperfetti, Piu che perfetti Misti, & conmisti.cap. 6                                                  | 59   |
| De i principu di tutti Modi. cap. 7                                                                                        | 60   |
| Della formatione, principi, cadenze, & natura del primo Modo. cap. S                                                       | 62   |
| Del Secondo modo cap. 9                                                                                                    | 63   |
| Del Terzo modo. cap. 10                                                                                                    | 63   |
| Del Quarto modo. rap. 1.1                                                                                                  | 64   |
| Del Quinto modo. cap. 12                                                                                                   | 65   |
| Del Sesto modo. cap. 13                                                                                                    | 63   |
| Del Settimo modo. cap 14                                                                                                   | 66   |
| Dell'Ottano modo, cap. 15                                                                                                  | 66   |
| Del Nono modo. cap. 16                                                                                                     | 67   |
| Del Decimo modo. cap. 17                                                                                                   | 68   |
| Dell'Undecimo modo. cap. 18                                                                                                | 68   |
| Del Duodecimo modo. cap. 19                                                                                                | 69   |
| Epilogo de i termini di tutti i Dodici Modi per le chorde regolari, & irreg                                                | _    |
| nella parte del Tenore. cap. 10                                                                                            | 69   |
| Della (adenza; quello che ella sia; di quanti sorti; & in che modo s'habbia a r                                            | gare |
| nelle compositioni. cap. 2 I                                                                                               | 7.5  |
| Delle cadenze terminate per Ottaua. cap. 22                                                                                | 73   |
| Della (adenza terminata per Quinta, o per terza, ouero per altra Consonanza                                                |      |
| Cap. 23                                                                                                                    | 74   |
| Delle Cadenze naturali, & accidentali, che fuggono la Cadenza. cap. 22                                                     | 75   |
| Che non si faccino le cadenze tutte di consonanti sincopate, ò col punto; ne si p                                          | 40   |
| la Diapente superflua in luogo della vera. cap. 25                                                                         | 78   |
| Delle Cadenze a 3. a 4. a 5. & a 6. uoci. cap. 26                                                                          | 79   |
| Che le cadenze si faccino regolatamente, & secondo che'l Modo, o Tuono r                                                   |      |
| Ca. cap. 27                                                                                                                | 95.  |
| Modo di conoscere qual si voglia compositione di che modo ella sia dalla Cade                                              |      |
| finale nella parte del Tenore · cap. 28<br>Modo di conoscere i modi dalla parte del Basso per la Cadenza finale nelle chor | 95   |
|                                                                                                                            | _    |
| golari. cap. 29<br>Modo di conoscere i Modi trasportati col mezo del b. dalla parte del Tenor                              | 96   |
|                                                                                                                            |      |
| cap 30<br>Modo di conoscere i Modi trasportati , col mezo del b. nella parte del Basso                                     | 97   |
| cap. 3 [                                                                                                                   | 98   |
| Delli Dodici Modi nouamente posti in consideratione dall'Eccellentiss. M. Gio                                              |      |
| Zarlino. cap. 3 2                                                                                                          | 99   |
| N                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                            | •    |

## TAVOLA.

## Nel Quarto Libro si tratta

| Che l'Arte del Contrapunto tanto è più bella, & di maggiore istima, quanto   | cheè   |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| messa in vso più nobile. Cap. 1                                              | 103    |
| Delle fughe, Consequenze, ouero Reditte, & prima delle fughe legate. cap. 1  | 104    |
| Delle fughe sciolte. cap. 3                                                  | 105    |
| Delle sughe sciolte alla riverscia. cap. 4.                                  | 107    |
| Della Imitatione cap. 5                                                      | 107    |
| Del Contrapunto doppio alla duodecima. cap. 6                                | 109    |
| Modo di comporre un canto, nel quale »na parte incominci nel fine, & l'altr  | ranel  |
| principio in un medesimn tempo. cap. 7                                       | III    |
| Modo di fare vna compositione, che si possa cantare àvoce piena, & a voce    | mu-    |
| tata. cap. 8                                                                 | 112    |
| Modo di fare una compositione a voce pari, laquale si possa cantare anchora. | avo-   |
| ce puerili. cap. 9                                                           | 113    |
| Modo di comporre sopra l canto sermo. cap. 10                                | 114    |
| Modo di fare il contrapunto alla mente sopra l' canto fermo. cap. 11         | 115    |
| Modo di fare le sighe sopra l canto sermo. cap. 12                           | 116    |
| Modo di sugare quando la parte del canto sermo sarà il mouimento separa      | rto di |
| lerza. cap. 13                                                               | 120    |
| Modo di fugare quando la parte del canto fermo ascende, o discende per mouin | nento  |
| separato di Luarta. cap. 14                                                  | 12[    |
| Modo di fugare, quando la parte del canto fermo-procederà per mouimento      | Sepa-  |
| rato di Quinta. cap. 15                                                      | 122    |
| Della Battuta. cap. 16                                                       | 223    |
| Che cosa sia sincopa, & in che modo si facci nelle compositieni. cap. 17     | 124    |
| Delle Pause. cap. 18                                                         | 125    |
| Delle legature delle Note. cap. 19                                           | 126    |
| Della perfettione, & imperfettione delle Note. cap. 20                       | 127    |
| Del Modo, del Tempo, & de la Prolatione, & de i loro segni. cap. 21          | 128    |
| Della Sesquialtera. cap. 22                                                  | 129    |
| Della Hemiolia maggiore, & della minore. cap. 23                             | 130    |
| Modo di comporre la Musica sotto vary segni. cap. 24                         | 132    |
| Del Punto. cap. 25                                                           | 133    |

Fine della Tanola.



# LIBROPRIMO DELCOMPENDIO

DELL'ARTE DEL CONTRAPVNTO

R. M. ORATIOTIGRINI Canonico Arctino.



PROEMIO.

Rrano grandemente coloro, che sono di parere, che'l comporre della Musica non sia altro, che vna certa prattica; & chele Consonanzesi misurino con l'vdito solamente; Percioche se bene pare, che tutto'l principio di questa Scienza consista nel senso dell'vdito: conciosia che, come dice Boetio, se non fusse l'vdito, in Boet. lib. r.c. nessun modo si potria disputare delle voci; Nondime-

9. & 10. c 28. & lib. 3. ca. 1.

no tutto il resto della perfettione, & la forza della cognitione consiste nella ragione; la quale fondandosi nelle vere, & certe regole, non può in alcun modo errare; il che non auiene così de i sensi, non essendo data à tutti vna medesima forza d'intendere, nè ritrouados quella nell'huomo sempre eguale. Et per ciò Aristosseno accostandosi solo al senso, & negando la ragione, commesse molti errori: onde i Pitagorici presero la via del me- 1. & cap. 12. zo: perche non diedero tutto'l giudicio alle orecchie; nè anco senza quel- Aristor. libr. le surono da essi molte cose ritrouate. Per la qual cosa se bene le consonanze si misurano con l'vdito: con tutto ciò, di quali distanze siano tra loro differenti, questo non già all'orecchie, il giudicio delle quali è offusca-falli, sicut & to, ma alle regole, & alla ragione si permette; & così il Senso viene à essere, come serno, & la ragione, come Padrona. Et se bene per essere questa Scien za l'vna delle matematiche, le quali tutte sono fondate nelle vere, & certe regole, & sono nel primo grado di certezza: sapendosi esse, tutti quelli, che Quod color, ne fanno professione, le sanno à vn medesimo modo: tuttania l'isperienza & forma non ci dimostra, che la copia de gli Scrittori non solo hà gionato co'l facilitare molte cose, che erano dissicili, & oscure; ma anco col ritrouarne dell'altre, nisi præcisè si come hà fatto l'Eccellentissimo M. Giosesso Zarlino, dal quale è stata tal- inuestigetur. Compen di Musica.

Boet. lib. s.c. Metaphy.sen sus auditus potest facile vilus. & Cométator in li bris elenchorum inquir. elt perfectū iudicium rei,

Frach. Theo. meris simpli cibus interualla notauit portionibus &c.

Cic. lib.1.offi ciorú & Ariftot.lib.2.To 7. Metaphysi. Pietro Aron Fior.Istit.har Parm·lib. 2. cap.1: Franch. nella

prat.lib. z.c.i.

M.Gios.Zarl. Istit. harm.li. 4.c.8. dice es-Iere stato Gio uan Damasc. Vedi Lattantio firm. nel libr. de opif. Cic. nelle Tu scul.qst.nella prima q.contro Aristosseno Marchetmo Trattat. Quid eft har. Boet.li.g.c.I. Franchinoin c.10.in fine,& M. Giol. Zarl. 1Gir.har.li.2. capit. 10. & il Duc. d'Atri.

Harmon, est

quada uocu

concinnitas

S. 5.

lib.2.c.16. Ité mente facilitata la strada à quelli, che della Scieza della Musica si dilettano, errat Aristo- che oltre l'hauere ritrouato molte cose di nuouo, non ci è quasi rimaso coxenus:quinu sa alcuna, quantunque oscura, & difficile, che, mercè di lui, non sia hor mai, chiarissima, & facilissima. Ma perche il più delle volte auiene, che alcuni, per non hauere cognitione della lingua satina, & poco della volgare: & non aut pro- alcuni altri ancora infastiditi dalia lunghezza, & oscurità del dire, & massimamente non hauendo molti termini di Theorica, non possono così facilmente intendere molte cose, che sparsamente ne i loro dotti, & copiosi volumisi contengono; da quelli ho io breuemente raccolto tutte quelle, che à mio giudicio sono più necessarie à quelli, che desiderano imparare l'Arpicoru, & lib. te del Contrapunto, & ridottole in questo breue Compendio; Et pensandomi, che à questi tali sia per essere molto vtile, mi sono risoluto mandarlo fuori con animo, che quando bene ad alcuni non fusse molto grato, habmo. lib.3. c.i. bia almeno alla maggior parte à essere gioueuole: essendo, che mai non si Nicol. Burt. dice da me cosa alcuna, della quale in margine non s'habbia l'autorità. Et perche, come dice Cicerone, ciascun principio, che con ragione si prende sopra qualche cosa, deue procedere dalla Definitione: acciò meglio s'inten da, che cosa sia quella, della quale si tratta; hauendosi à ragionare del Contrapunto, & de gli elementi, & delle specie, delle quali si compone, primieramente vedremo

> Che cosa sia Contrapunto, & perche sia così detto. Cap. I.

Anno detto alcuni, che'l Contrapunto non è altro, che vn semplice La canto duplicato, triplicato, & quadruplicato ad arbitrio del Com-Dei. cap. 16. positore. Ma il Dottissimo M. Franchino dice; che'l Contrapunto è vna fa coltà, & vn modo, che in se contiene dinerse variationi di suoni cantabili, con certa ragione di proportioni, & misura di tempo; Et è cosi detto, perche anticamente i Musici, auanti, che dall'Eccellentissimo Filosofo M. Gio uanni de Muri fussero ritrouati i segni, & caratteri delli otto sigure, ò Noto Pad.nelpri te cantabili, delle quali hora Noi ci scruiamo nelle nostre compositioni, vsa uano di comporre i loro Contrapunti con alcuni punti, ponendo vn punto contra l'altro nel medesimo modo, che facciamo hora Noi vna Nota contra l'altra; Ma per maggiore intelligenza vediamo quello, che sia Har-Theor. lib. 3. monia, & li suoni cantabili, c'habbiamo detto.

> Harmonia, quello che sta, & di quante forti. Cap. II.

Icono li Musici l'Harmonia essere di due sorti, delle quali l'vna dimandano propria, & Faltra non propria. La propria dicono esser quel concento di chorde, ò di voci consonanti nelli lor modi senza offesa alcuna delle orecchie; la non propria dicono poi esser quella, la quale ancono similium ra che habbia gli estremi tramezati dà altri suoni: nientedimeno, non contiene in se modulatione alcuna.

III Cap.

Ice Boetio, che la Consonanza, che regge ogni modulatione della Theor. li. i.c. Musica, non si può fare senza suono; il suono non si può fare senza la percussione, & la percussione non può essere in modo alcuno senza moto. Perche le tutte le cose fussero immobili, non potria altri ad altro concorrere, che altri fusse commosso già mai; & tutte le cose essendo im- M.Gios. Zarl. mobili, & non hauendo moto, sarebbe necessario, che nessun moto si facesse: per lo che il Suono si dice essere vna percussione dell'aria non sciolta in fino all'vdito.

#### Che differenza sia tra'l suono, & la voce. Cap.

S E bene appresso il Musico questi due nomi, cioè Suono, & voce sono 5. cap. 6. & equiuochi; è nientedimeno trà loro questa disterenza; che il suono è Diodoro. vna percussione d'Aria indissoluta in sino all'vdito, che può nascere da i vox est spiricorpiduri, & inanimati; & la voce, è vna percussione d'aria respirata, la quale nasce solo da i corpi animati; onde il Filosofo. Vox autem sonus est quidam animati. Di maniera che ogni voce è suono, non già per lo contra- Priscian. vox rio, ogni suono è voce. Ma vediamo hora, che cosa sia Consonanza, & quel- estaer tenuis lo, che sia Dissonanza.

#### Della Consonanza, & Dissonanza. Cap.

Ice il sopradetto Boetio, che la Consonanza, è vna mistura di suono grane, & acuto, che permene alle nostre orecchie soanemente, & vni-voce. Nicol. formemente, la quale il Filosofo dice essere ragione di numeri nello acuto, & nel graue; & per lo contrario, la Dissonanza, come asserma il medesimo Boetio, non è altro, che vna mistura di suono graue, & acuto, la qua le aspramente peruiene alle nostre orecchie; però che mentre tali suoni l'vno con l'altro non si uogliono vnire, & in vn certo modo si sforzano di ri- c. 3. & libr.3. manere nella loro integrità, offendendosi l'vno con l'altro rendono all'vdito cattino, & insoane suono.

### De quante sorti sia il Contrapunto.

Itornando hora al Contrapunto, dicono i Musici, essere di due sorti, libr. 5. cap. 7. cioè semplice, & diminuito. Il semplice è quello, che è contposto sola-Nicol. Burt. mente di Consonanze, & di figure eguali l'vna con l'altra; si come è à Parm. libr. 1.

Consonantia d'esse quando due voces in code tpe se copatiuntur, ita o vna cu alia secundu auditum suauem reddant melodiam. Franch. prat. lib. 3.ca. 1. & cap. 10. M. Giol. Zarl. instit. harm. lib. 3. cap. 1. Pietro Aron. Fior. l. 3. istit. harm. cap. 1.

Boet.li. T.c. S. Franchino in 2.& li.3.c.10. Alberto Magno libr. 2. de Anima. litit. harmo. lib. 2. cap. 10. Margatita, filolophica li. 5.cap.6. Arist.lib.z.de anima. Marg. hlosoph. lib. 5.cap.6.82

in ipsoest. & simus &c. Lattant.firm. libr. de opif. Dei. capit.8. Alberto Magno lib. 2. de

tus tenuis sen

sibilis quatu

Burt. Parm. lib. I. cap. 7. Boet.libr.r.c. 2. & Frach.in Theor. lib. 1.

anima cap.de

cap.10.

Arist.lib.2.de anima poste. M. Giof. Zarl: Istit, harm.li.

2. cap.12.,

dire capit. 9. &

S. Greg. dice

dire, vna Semibreue contro vn'altra Semibreue, & cosi dell'altre simili, co-me in questo essempio.



Il diminuito è quello, che non solo è composto semplicemente di Consonaze, ma Dissonanze ancora, & in esso si pone ogni sorte di figure cantabili à beneplacito del Compositore, numerate secondo la misura del suo tempo, come nel sottoscritto essempio si dimostra, & nell'altro discorso meglio s'intenderà, quando si ragionerà più à pieno di questa sorte di contraputo.

Vedi in questo lib.2.ca.3.



De gli Elementi, che compongono il Contrapunto.

Cap. VII.

Franch. in Theor. lib. 1. cap. 3. Marg. Filos. lib. 5. cap. 20. M. Giof Zarl. libr. 3. 11tit. harm. cap. 3. libr. 3. prat. cap. 2.

Li elementi, che compongono il Contrapunto, sono di due sorti, cioè femplici, & replicati; li Semplici sono tutti quelli internalli, che sono minori della Diapason, ouero Ottana, come sono l'vnisono, la Secon da, la Terza, la Quarta, la Quinta, la Setta, la Settima, & l'Ottana, cioè essa Diapason; ancora che da alcuni, & particolarmente dallo Eccellentissimo M. Franchino sia messa trà le replicate: niente dimeno à me piace molto più l'opinione del Dottissimo Signor Zarlino, il quale con essicacissime, & viue ragioni proua in essetto; che, per essere la Diapason il primo trà gli alcri internalli, & la prima Consonanza, non può in alcun modo esser composta, ò replicata. Li replicati dunque sono tutti quelli, che sono maggiori di essa Diapason; come sono la Nona, la Decima, l'Vndecima, & la Duodecima, con le loro replicate.

Dinisione delle sopradette Voci. Cap. VIII.

Olomeo, come referifce Boetio, chiama alcune delle fopradette Voci trà loro congionte, vnisone: & alcune, non vnisone; vnisone chiama quelle, che sempre fra loro fanno vn medesimo suono; & di quelle, che non sono vnisone, alcune dimanda equisone, alcune Consone, altre Emme istit. 1i.3. c.4. li, & alcune Dissone; & vltimaméte alcune altre dimanda Ecmeli, da queste Franch. prat. molto differenti. Equisone chiama quelle, che insieme percosse dalla mistura di due suoni disferenti, fanno vn certo semplice suono: si come è quello della Diapason, cio è Ottana, & quello della Disdiapason, onero Quintadecima. Consone dimanda quelle, che se bene fanno vn suono composto, ò misto, è nondimeno soane: si come è quello della Diapente, ciò è Quinta, & quello della Diatessaron, cioè Quarta, & delle loro composte, & replicate. Emmeli chiama poi quelle, che non sono consonanti, ma si possono be nissimo accommodare alla Melodia, & che congiongono insieme le Consonanze: si come è il tuono, il quale è la differenza, che si ritroua tra la Dia pente, & la Diatessaron. Dissone chiama quelle, che non mescolano insieme suono alcuno, che sia grato, ma non rendendo soauità alcuna, osfendono aspramente il nostro sentimento. Emmeli poi chiama quelle, che non entrano nellà congiuntione delle Consonanze, come è quel Diesis Enaharmonico, che alcuni mettono nel numero delle emmeli, & altri simili interualli, come meglio, & più à pieno nel soprascritto lib. di Boetio, & neile Istitut. Harm. del sopradetto Signor Zarlino si può vedere. Et perche habbia- M. Gios. Zarl. mo detto di sopra, che alcune sono Consone, cio è Consonante, & alcune altre Dissonanti; s'ha da sapere, che le Consonanti sono la Terza, la Quarta, la Quinta, la Sesta, & la Ottana, con le loro composte, & replicate; le Dis sone, ouero dissonanti sono poi la Seconda, la Settima, la Nona, la Decimaquarta, la Decimasesta, & la Vigesima prima, con le loro replicate. Resta ho ra, da che si è inteso, quali siano gli elementi, & specie, che compongono il Contrapunto, & quali siano le Consonanze, & quali le Dissonanze, che si venga alla loro Diuisione; & perche sono di due sorti, cioè perfette, & imperfette, che si vegga

Boet.lib. 5. c. 10.8 cap.11. M.Giof. Zarl. libr. 3. cap. 1. & cap.2.

D. Nicola Vi centino nel primo della fua prat. c.15 lib.3.cap 4.

Quali Consonanze siano perfette, & quali imperfette. Cap.

E Consonanze perfette sono queste, cioè l'vnisono, la Quarta, la Quin ta, & l'Ottaua, con le loro replicate; le imperfette sono la Terza, & la Sesta medesimamente con le loro replicate, come di sopra; & queste similmente si dividono in due sorti, in maggiori, & in minori; si come meglio al suo luogo si dirà, quando particolarmente di esse ragioneremo.

Franch. prat. lib.3.cap.2.& in Theor.lib. la lib. 2. ca.2. della sua Mu br.1.cap.6. Stefano va-neo li.1. c.25. M.Giof.Zarl. Istit.har.lib. 2.c.11.& c.29. Greg. Rhau.

enchiridion.

Boet.li. 1. c. 3. Sendo la Consonanza, come dice Boetio, vna mistura di suono grane, & acuto, che soaue, & vniformemente peruiene alle nostre orecchie; conseguentemente da vna istessa, & sola voce, ò suono non si può pro-1.c. 2. & c. 10, durre Consonanza alcuna; & se bene da i Musici egli è messo trà le Conso-Giorgio Val nanze, niente dimeno non è propriamente Consonanza; ma si come appresso gli Arimmetici l'vnità non è numero, ma origine di numeri; & appresso i Geometri il Punto non è linea, ma principio della linea; così anco Gregor, Rhau appresso i Musici l'vnisono si dice non essere Consonanza, ma l'origine delenchiridio li le Consonanze; & perciò è detto vnisono, che altro non vuol dire, se non vn solo suono; come per il presente sottoscritto essempio si dimostra.



Nel quale, come si vede, non è alcuna varietà di concento: mal'vna parlibr. 1. cap. 6. te, & l'altra suona il medesimo.

Del Tuono.

XI.Cap.

Boet. 1.4. c.i4. Frach. Theo. lib. 2. cap.14. & in prat. lib. 1.cap.8. tio cap. 42. Macrobio in Somn. Scip. libr. 2. cap.1. Fiorangelico lib. 1. c. 23. M.Gios.Zarl. Istir. harmo. lense. Vedi il

Fiorangelico doue sopra è

citato.

T Auendosi à ragionare delle Consonanze, lequalisono composte tutte di Tuoni, & di semituoni, serà anco, al parer mio, molto vtile il sa per prima, che cosa sia Tuono, & quello, che sia semituono. S'ha dunque da sapere, che questo nome Tuono nella Musica, è equinoco; & Pietro Canú- alcune volte significa Concordanza, intonatione, & regola, mediante laquale si conosce il canto, come meglio si dirà, quando si ragionerà di questa sorte di Tuoni; alcune altre volte Tuono si chiama quella congiuntione, chesi ritroua trà duevoci, ò suoni; Del quale parlando il nostro Gui-Pietro Aron. done Monaco Aretino disse, esser quello legitimo spatio, che si troua trà nel Lucidario due voci perfette. Et certamente li veri, & legittimi internalli del genere lib.3. cap. 16. Diatonico sono questi trè, cioè il Tuono maggiore, il minore, & il maggior semituono, & non il minore, come molti hanno detto. Il Tuono maggio-Guido Areti- redunque, è quello, che segue immediatamente verso l'acuto nelle chordenominateDiatoniche il semituono maggiore in ogni Tetrachordo; & è quello ancora, che si trona collocato, tràla chorda A. q. & a. q. senza lib.3. cap. 18. mezoalcuno. Il Minore poi segue sempre il maggiore verso l'acuto; & tie-Boet.l.1.c.25. ne sempre il terzo Internallo di ciascuno Tetrachordo nella parte acuta; co Fabro stapu- mene isottoposti essempi.



Del Semituono maggiore.

Cap. XII.

A maggior parte de gli Scrittori, tanto antichi, quanto moderni, seguendo l'opinione di Boetio, hanno detto, il Semituono maggiore, ouero Apotome, che lo dimandino, non si ritrouare naturalmente in luogo veruno della mano: nè se non doue sia questa positione b. sa. mi; ma ritrouarsi bene accidentalmente, ouunque sia il Tuono, sigurandolo con l'vno, & l'altro di questi due segni b. & M. Ma Noi seguendo i più moderni, & questi particolarmente, che senza sossificheria alcuna hanno meglio ritrouato la verità delle proportioni delle Consonanze musicali; diremo, il Semituono maggiore ritrouarsi sempre, senza mezo alcuno, nel prin cipio di ciascuno Tetrachordo nella parte graue, trà queste chorde, cioè h. & C. E. & F. & trà le chorde A. & b. come in questo essempio si dimostra.

Boet.li.3.c.\$; Franch.nella Theor.libr.1. capit. 15. Pietro Aron. nel Thoscanello libr. 2. cap.20. M.Gios. Zarl, Istit. harmo. libr.3. cap.19.



Del Semituono minore.

Cap. XIII.

Semituono minore alcuna Consonaza maggiore, & che à differenza del maggiore hanno descritto con questi due segni su est dicendo quasi com munemente tutti, che si ritroua trà queste due chorde Mi, fa. Il che qua to sia lontano dal vero, oltre la ragione, anco il senso di questa cosa n'è giudice; però seguendo Noi la megliore, e più reale opinione, diremo; che in essetto questo semituono minore, si ritroua ascendendo nello acuto, tra la chorda b. & si come in questo essempio si vede.

La natura del quale, è di aggiugnere, ò di leuare il semituono minore dal Tuono, & di far diuentare minore alcuna Consonaza maggiore, & così per lo

Boet. lib.3. e. 8. 14. & 15. Franchino Theor. lib. 1. cap. 15. & in prat.li.3.c.13. Pietro Aron Fior. nel To-fca. li.2.c.20. Marg. filofo. lib.i.capit.18. M.Giof.Zarl. Iflit.har.libr. 3.c.19. & 2.25



Nuoua diuisione della Diapason satta secondo la natura del numero harmonico, & collocata tra le chorde. C.D.E.F.G. a. . & c. XIIII. Çap.

nelle Dimostrationi har-Definit. 8.9.

A prima, che si venga alle diuisioni delle specie delle consonanze, non voglio lasciare di dire, come di esse si ritro nano due ordini, l'vno de i quali procede secondo le lettere Gregoriane, & antiche A. J. C. D. mon. Rag.5. E.F.&G. & l'altro secondo le sillabe, & voci di Guidone Monacho, vt, re, 10.& 11. & nel mi, fa, sol, la. Nel primo de i quali la Diapason hà la sua prima specie nella leistit. harm. chorda A. & nella sillaba re; & nel secondo, nella C. & nell'vt, prima sillaba lib.3. cap. 12. del nostro Essachordo. La onde se bene questo secondo, rispetto alle voci, & alli dodeci Modi, oucro Tuoni, chevengono accommodatil'vno dopò l'altro per ordine naturale, & non interrotto, come nell'altro primo, pare veramente molto naturale, & bello; perciò che in esso la prima specie della Diapalon è quella, che tra la terza, & la quarta chorda, & tra la settima, & l'otrana contiene il semituono maggiore. La seconda è quella, che lo contiene tra la seconda, & la terza, & tra la sesta, & la settima chorda. La terza è quella, che lo contiene tra la prima, & la seconda, & tra la quinta, & la sesta. La quarta è quella, che lo contiene tra la quarta, & la quinta chorda, & tra la settima, & l'ottaua. La quinta è quella, che lo contiene tra la terza, & la quarta, & tra la sesta, & la settima chorda. La sesta è quella, che lo contiene tra la seconda, & la terza, & tra la quinta, & la sesta chorda. Et la settima è quella, che lo contiene tra la prima, & la seconda chorda, & tra la quarta, & la quinta procedendo sempre dalla parte graucall'acuta, come in questi essempi.



Et la prima specie della Diapente è quella, che contiene tra la terza, & la Compen di Musica. B quarta

quarra chorda il semituono maggiore. La seconda è quella, che lo contienetra la seconda, & la terza. La terza è quella, che lo contiene tra la prima, & la feconda; & la quarta è quella, che lo contiene tra la quarta, & l'vitima, andando sempre dal graue all'acuto, come ne i' soprascritti essempi si vede.

La prima specie della Diatessaron è quella, che contiene il maggior semituono tra la terza, & la quarta chorda. La seconda è quella, che lo contiene tra la seconda, & la terza; et la terza è quella, che lo contiene tra la prima, et la seconda, procedendo sempre dal grane all'acuto. Onde, dico, se bene ne auengono le sudette cose: nientedimeno per essere il primo ordine più in vfo, et da tutti i Musici Antichi, & Moderni ridotto in prattica; per la sua an tichità, & per la molta riuerenza, ch'io deno à tanti, & quasi infiniti Scrittori: tanto nella divisione delle sopradette principali Consonanze, quanto anco circa l'ordine delli dodici Modi, onero Tuoni, che dimandargli vogliamo, noi non cipartiremo per hora dal primo; non già, perche questo nuouamente ritrouato dall'Eccellentissimo Signor Zarlino non sia con gra dissimo fondamento, & giudicio: ma per esser quello, come si è detto, più in vso communemente à tutti, & più pratticato, che per ancora non è questo secondo, del quale si farà mentione nel cap. 32. del 3. Libro. Però seguendo il nostro breue discorso intorno alla divisione delle Consonanze secon do'l primo ordine delle lettere Gregoriane A. h.C.D. E.F. & G. come di so pra, uerremo alla medesima consonanza Diapason, come principale, & più perfetta di tutte l'altre.

ri inchoan-dum est &c. Boer.lib.c.19. & lib. 2. c.30. & Arist.lib.8. proble. nella proble, 29. & Scipio. & Macro.li.2.c. 10.

M.Gios. Zarl.

Istit, har, lib.

Arift.li. 1. phy sic. A nobilio

cap. 12. Marchet. Padou. Tratt. 7. e de diapason Franc.prat.li. Plin lib. 2.na sur. hift,

Della Diapason, ouero Ottaua.

Cap. XV.

Ouendosi dunque ragionare delle Consonanze, è cosa conueniente, Ches'incominci dalla più nobile, & più perfetta di tutte. Adunque la Diapason, ouero ottana, è una Consonanza di otto suoni, contenuta dalla Proportione dupla, nel genere moltiplice, tra questi due terminira Cic.in Somn. dicali 2. & 1. Questa considerata semplicemente non ha, se non una specie; Ma essendo tramezata da altri internalli, le sue specie sono sette tra loro differenti, secondo la natura del genere Diatonico; lequali contengono in se cinque Tuoni, cioè tre maggiori, due minori: & due semituoni maggiori; & è Madre, & Regina di tuttele Consonanze, sopra le quali ha giuridittione, & sopra ogni interuallo, che sia maggiore, ò minore di lei. Et se bene di sopra si è detto, che la Quarta, & la quinta sono Consonanze persette: niente dimeno questa sola è ueramente perfetta. La Diapente, cioè la Quinta, è 3.cap. 2. & in messa da i Musici tra le perfette: non perche sia in effetto perfetta, ma per la Theo.h.a.c.14 soanità, che in se contiene; Onde il nostro Guidone disse, non esser uoce alcuna, à suono con il suo Quinto suono, che perfettamente concordi, eccetto l'Ottaua, la quale, come dice anco Tolomeo, fà una congiuntione tale di de Trin.ca.z. uoci, che essendo due nerui, ò chorde in ottaua, pare, che sia uno istesso suono.Di questa parlando Plinio, dice; contenere tutto'l corpo del Mondo; & che dalla Terra al Cielo, done si comprendono li Segni delle Stelle, fatto il computo d'ogni cosa, ci è una Diapason. Ha dunque sette specie, ò interualli, come disopra, cloè una meno degli otto suoni; si come hanno anco tuttel'altre Consonanze, le quali hanno una specie meno de i loro interual li; Perche come dice il nostro Cuidone, assimigliandola alla settimana, si co mefinitilisette giorni della settimana, noi repetiamo li medesimi; & il primo, & l'ottauo giorno lo chiamiamo il medesimo: così nella Ottaua, figuriamo, & dimandiamo le medesime uoci, perche le sentiamo consonare con una naturale, & uera concordia. Et è così detta Diapason à Dia, che signi fica per, & pason, che vuole dire tutto, ò uero uniuersta; & però da i Musici è chiamata Genitrice, & uniuersal soggetto di tuttele Consonanze; Hora Franch. in quali siano le sue specie dette di sopra, nel presente essempio si dimostrano.

Tholomeoli bro I.c II. Marg.PhiloC lib.5.c.10. lib.z. Virgil.6. libr. aene.obloqui tur numeris, septem discri mina uocum Boet.1.4. C.13. Guid.libr. 1. Boet. li.5.c.9. Theor. lib. 1. capit. 14. Franch. prat. lib. t. capit.7.



Ma potrebbe dire alcuno. Perche causa, essendo questa consonanza la principale, come si è detto di sopra, non hala sua prima specie nella prima positione della mano cioè in I. vt, la quale è la prima di tutte l'altre voci, co me ella l'hà in A, che è la seconda? A questo si risponde, che, se bene quanto all'ordine delle sei voci, ò Note, cioè, vt, re, mi, fa, sol, la, il I. vt è la prima; tutta via, quanto poi all'ordine essentiale, '& tripartito della mano Diatonica, cioè A. L. C. D. E. F. G. la prima è A. & non J. laquale non èstata mes c. della Diates sa in tal luogo, comevoce, ò suono principale, ma, comevogliono alcuni, per dimostrare, che questa scienza è stata ritronata da i Greci: come habbiamo nel primo lib. del Genesis, che Iubal fu il Padre de i cantanti nella Cetera, & nell'Organo: & si come nel principio del nostro Compendio si è detto, che Pitagora, Aristosseno, Tolomeo, & altri Greci hanno ritrouato le Proportioni delle Consonanze; oltre che, come dice Macrobio, & asserma anco lib.t. capit.t. Quintiliano, tutti gli antichi Poeti, & Scrittori erano grandemente lodati, Ben.lib. 1.c.4.

Marchetto Pad. Trat. p.et Pietro Canun tio lib. 1, c.16. Marc. Pa. nel Trattat.8.nel laron & Berno Abba. li.1. della sua Musica. & Fior Angel. libr. r. capit. 16. & Guid. Arctin. Pietro. Commest. nella hi Moria Colasti stato Iubal.lo inuentore & che di Pitago ra ne è stato detto fauolo samente da i Greci.& Gio. cartus.nelli.1. della sua Mu sica capit. 10. Macrob. lis. saturn. Quin tilianolib.iz. Fior Angelico lib.1. c 16. Petro Aron. Cic.z de oratore. ordo est qui memorie maxmiè lu-M. Gios Zarl. lib 3. cap. r3. Iftit.harm. Di questi ger neri questo lib.4.eap. 22. Aristost. libr. 2.823. Boet.libr. 3.c.

se i Titoli delle loro opre erano Greci, si come tra gli altri fece Virgilio nominando il suo verso pastorale Bucolica, & Theocrito ancora, & quasila ra dice esser maggior parte delli Scrittori. Ma veniamo hora alla Diapente, come parte maggiore di detta Diapason.

Della Diapente, ò vero Quinta.

XVI. Cap.

ame

T perche si proceda con ordine, ilquale non solo da à ciascuna cosa il luogo suo, ma anco da gran lume alla memoria; essendosi ragionato della principale Consonanza, che è la Diapason, laquale, come si è det to, è contenuta dalla Proportione Dupla, è cosa ragionenole, che si venga hora alla Diapente, ouero Quinta: essendo, che dopò la Dupla segue immediate la Tripla, nella quale proportione consiste questa, tra questi due termini radicali 3.8 2. Et si come quella è la prima del genere molteplice, così anco questa è la prima del genere superparticolare; de i quali generi si farà mentione nel nostro quarto Discorso più à pieno, quando si ragionerà del la Sesquialtera. E dunque chiamata Diapente, à dia, che significa per, & pente, che vuol dire cinque; cioè Consonanza di cinque suoni, la quale essendo semplicemente considerata senza mezo alcuno, è di vna sola specie: më affert &c. perciò che non si troua Diapente alcuna, che di Proportione sia maggiore, ò minore d'vn'altra; la quale se bene è Consonanza di cinque voci, ò suoni, non però si ritroua in tutti quei luoghi, che tra loro sono distanti per cinque internalli, si come pensò Aristosseno: anenga che se bene da z. ad F. & da e. à b. acuto ci sono cinque internalli: non per questo si genera traloro questa consonanza, la quale tramezata diatonicamente nelli suoi estremi ha quattro, specie: tra lequali si contengono due Tuoni maggiori; vno minore, & vn semituono maggiore, come nei sottoposti essempi si vede.



Ma essendo poi distesa tra questi internalli, cioè. h. & F; ouero tra e. & b, viene à effere diminuita d'vn Tuono, & viene à contenere solamente due tro canuntio Tuoni, & due Semituoni; Di maniera che, & dica chi vuole, questa consolib. 1. cap. 48. nanza sia di trè sorti, cioè perfetta, imperfetta, & superflua; che io (quanto

à me, ogni hora che non contenga li tre Tuoni, & il Semituono, come di sopra, ma sia diminuta, o accresciuta, come in questi essempi,



non tengo, che la sia Consonanza: ma, come dice Franchino, vna Dissonan za incoueniente alla cantilena: si come meglio nelle Regole del Contrapun to nella Regola seconda s'intenderà. Et se bene questa Diapente impersetta si pone nelle copositioni di due, di tre, di quattro, & di più voci; Dico, che è posta no come Consonanza, ma nel medesimo modo, che si pongono le al tre Dissonanze, cioè nella seconda testa della Battuta; come in questi sottoposti essempi di due, di tre, & di quattro voci si può benissimo vedere.

Franch. nella prat. li.3.c.3.



A quatro voci.



Nei quali essempi si vede la detta Diapente impersetta esser posta nella seconda testa della Battuta come l'altre Dissonanze.

Della Diatessaron, ouero Quarta.

Cap. XVII.

Boet. l. T. C.18. Franch. prat. li.3. c. 5. & 6. Nota che Boet, nellib. dell'Aritmeti ca dimanda questa confonantia prenci pe delle altre perche rappresenta quattro elementi li. 2.c. 48.d Arith.& M.Gios.Zarl. Istit, har, lib. 3.cap.4. Boet.h.iiii. c. 6. & cap. 13. Frach. Theo.

lib. z. cap. 23.

2

Opò la Diapente segue immediatamente la Diatessaron, così detta in Greco à Dia, che significa per, & tessaron, che vuol dire quattro, cioè Consonanza di quattro voci, ò suoni; che è contenuta nel secondo luogo del genere super partiente tra questi termini 4, & 3; la quale considerata, come si è detto dell'altre, semplicemente, & senza mezo alcuno non ha, senon vna sola specie; Ma essendo Diatonicamente tramezata da altri suoni, ha tre specie, che nascono dalla varietà del semituono maggiore, ilquale si troua diuersamente posto tra le lor chorde mezane, cioè nella prima nel secondo luogo; nella seconda nel primo, & nella terza, nel terzo; come in questo essempio si vede.



Etse

Et sebene la Diatessaron è Consonanza di quattro voci; è nondimeno d'auertire, che questa Consonanza non si ritroua in tutti quei luoghi, nei Franch. nella quali sono quattro voci, è suoni, nel modo, che si è detto di sopra della Dia pente, come sì pensò Aristosseno: perche da F. à h. tanto acuto, quanto so pracuto, tal Consonanza, rispetto altritono, non si troua; & acciò si proceda distintamente: Tritono chiamano li Musici quella congiuntione di tre Tuoni, laquale si ritroua tra f. & b. come in questo essempio.

Tenore.

Doue questa consonanza non contiene altro, che due Tuoni, & vn maggior semituono, come di sopra. Et sebene nelle compositioni alcune volte si ritrona costituita tra questi internalli, è

posta come Dissonaza nella leuatione della Battuta, come disopra la Quin ta impersetta, & non come Consonanza; si come ne gli infrascritti essempi nelle penultime Note dell'Alto, & del Tenore del primo, & nelle penultime del Canto, & dell'Alto del secondo si vede.



Et se bene alcune volte ancora si trouano messe nelle Compositioni di tre, di quattro, & di più voci, nel principio della battuta, come ne i sottopolti estempi.



Boet. lib. g.c. Theor. lib. 2. сар. 16. Aristoss. li. 2. vedi meglio i suoi errori in Frach. Theo. libr. 2. c. 16.& nelle Isti.har. lib.2. c.33. Franch. lib.3.

c.1iii. & lib.3.

cap.6.

A Quattro voci.



questo nasce, non perche tra queste chorde se la in modo alcuno si ritro ui la Consonanza, ma per virtù dell'altre consonanze, che si ritrouano tra le altre parti, mediante le quali il Tritono non può così aspramente serire il sentimento nostro.

Delle Consonanze impersette maggiori, & minori, & prima del Ditono ouero Terza maggiore. (ap. XVIII.

Franch. prat. lib.3.cap.2.& capit.7.
M.Giof.Zarl. lftit.har.libr. 3.cap.9.&15. Pictio Aron. Iffit.har.libr. 1.cap.19.& Fiorangelico lib.1.cap.36.

Opòle Consonanze perfette vengono le imperfette, come disopra; tra lequali è questa differenza, cioè, che alcune sono maggiori, & alcune altre minori. Le maggiori sono quelle, gli estremi delle quali sono contenuti da Proportioni maggiori, & da maggiori internalli; & perciò il Ditono, ò uero Terza maggiore è così detta, per esser composta di due Tuoni, ma non già sesquiottaui, come molti hanno detto: ma d'vno maggiore, contenuto dalla proportione sesquiottaua, & da vno minore contenuto dalla proportione sesquinona. Il Ditono, ò Terza maggiore adunque considerato semplicemente, & senza mezo alcuno tras suoi termini radicali 5. & 4. nel tetzo luogo del genere super particolare dalla proportione sesquiquarta, si può dire il medesimo, che si è detto dell'altre, cioè; che non habbia senon vna sola specie: conciosia che tanto siano distanti in proportione gli estremi del Ditono posto nell'acuto, quanto quelli d'alcun'altro posto nel graue; Ma essendo tramezato diatonicamente da altri Suoni,& diuiso in due Tuoni, le specie sue sono due, tra le quali è questa differenza; che nel primo internallo della prima specie si ritrona il Tuono mag giore, & nel secondo il minore, come in questo essempio.



Prima specie, ò vero.

Nella seconda specie si ritrona poi il Tuono minore nel primo, & il maggiore nel secondo, come qui si vede.

Quando



Del Semiditono, ouero Terza minore. Cap.

T L Semiditono, ilquale da i Prattici è detto Terza minore, la forma del Franch. prae quale è contenuta nel genere superparticolare dalla proportione Sesqui lib.3. sca. 2. & quinta nel quarto luogo, considerato diatonicamente, & senza mezo al- M. Gios. Zarl. cuno, è d'vna sola specie, si come s'è detto di sopra dell'altre Consonanze: ma essendo tramezata diatonicamente da altri suoni, ha due specie, tra le Pietro Aron. quali è questa differenza, che la prima contiene nel primo luogo il Tuono Istitut. harma. maggiore, & nel secondo il maggior semituono; & la seconda contiene il lib.i.ca. 18. & detto semituono nel primo interuallo, &il Tuono nel secondo, come in questo essempio.

Istit, har. li.3. capit.16.82 lib.1.cap.7.



Quando dunque si troueranno nelle compositioni due parti distanti I'vna dall'altra in questo modo,

Diremo, che siano distanti per vn Semiditono, ò vero per vna Terza minore.

Dello Esfachordo maggiore, è uero Sesta maggiore. Cap. XX.

O Essachordo, ò vero Sesta maggiore, così detto dal numero delle vo- Franch. pratci, ò suoni, che in se contiene, è vna Consonanza composta di sei voci, libr. 3. cap. 2. la quale ha la sua forma dalla proportione superbipartiente terza, che è la prima di questo genere tra questi termini radicali s. & 3. Questo considerato ne i suoi estremi solamente, si può dire come dell'altre, cioè, Fiorangelico che sia di vna sola specie; Ma essendo diatonicamente diuiso, & tramezato lib.1.cap. 41.

M.Gios.Zarl. Istir. har. lib. 1 cap. 23: 85

Compen.di Musica

da altri suoni ha tante specie, quante sono le variationi dei luoghi del Semituono; Et secondo i Prattici, Essachordo è vna compositione di sei voci, ò vero suoni, che contiene quattro Tuoni, & vn Semituono maggiore, come nel presente essempio si dimostra.



Quando adunque nelle compositioni si troueranno due parti, l'vna con l'altra in questo modo.



si dirà, che siano distanti per vno Esfachordo maggiore, ò vero per vna Sesa maggiore.

> Dell'Esfachordo minore, o uero Sesta minore. XXI. Cap.

Franch. prat. libr. 3. cap.2. M.Giof. Zarl. Istut har. li 3. capit.21.& Istitut. harm. liba.capit.23. Fiorangel. li. 1.cap. 42.

O Esfachordo minore, ò vero Sesta minore, che è contenuto dalla proportione superpartiente quinta, è similmente vna Consonanza di sei suoni, la quale essendo considerata nei suoi estremi termini solamente si potrebbe dire il medesimo, che si è detto dell'altre, cioè, che non haues Pietro Aron. se, se non vna sola specie: ma essendo diatonicamente tramezato, anco que sto ha tre specie; si come dalla varietà dei Semituoni si può comprendere; & à differenza della maggiore contiene tre Tuoni, & due semituoni maggio ri, come in questo essempio.



Quando adunque due parti seranno l'vna con l'altra distanti in questo modo;



diremo, che siano distanti i'vna dall'altra per vno essachordo minore, ò veramente, per vna Sesta minore.

Della Diapente col Ditono, ò uero Settima maggiore.

T perche, se bene l'Harmonia, principalmente si compone di Conso-Franch. prat. nanze, si vsano anco in essa le Dissonanze; che (come a suo luogo, & tempo si dirà) essendo in essa poste regolatamente, non solo non offendonol'vdito, ma gli danno anco diletto; & essendosi fatto mentione della 1.cap.24. Quinta imperfetta, acciò che anco le Dissonanze habbino il luogo loro, ver remo alla Diapente col Ditono, ò vero Settima maggiore, & poi alla minore; dopò le quali, vedutosi breuemente, come nelle compositioni si deuano porrele dette Consonanze, si porrà fine à questo nostro primo ragionamento hauendo à memoria il precetto d'Oratio, che sempre ci serà innanti gli occhi. Ritornando dunque alla Diapente col Ditono, ouero Settima maggiore dicono i Musici, esser vno internallo posto nell'ordine delli Disso Quicquid nanti, ilquale contiene in se sette suoni, tra iquali sono cinque Tuoni mag giori, & vn Semituono maggiore, dal qual numero di Suoni l'hanno anco chiamato Eptachordo, che altro non vuol dire, se non Internallo di sette chorde, ilquale essendo considerato semplicemente ne i suoi estremi, & sen- dociles, teza mezo alcuno, non hà se non vna specie sola: ma essendo poi diatonicamente diuiso in Tuoni, & semituoni, n'hà due, come in questo essempio.

lib.3.cap.4. Pictro Aron. Istir har, lib. M.Gios.Zarl. Istir.har.libr. 3.cap.22.

oratio libr. I. della Poet. præcipieselto breuis, vt cito dicta. Percipiant animi neantque fideles &c.



Quado dunque due parti serano nel graue, & nello acuto in queste chorde, diremo, che sono distanti l'vna dall' altra per vna Diapente col Ditono, ò vero per vna Settima maggiore.

Compen.di Musica.

Della Diapente col Semiditono, ò uero Settima minore.

Cap. XXIII.

M.Giof.Zarl.
Istit.har.lib.
1.c.16.<sub>1</sub>& libr.
3.cap.23.
Pietro Aron.
Istit.har.lib.i.
cap.24.

A Diapente col Semiditono, ò vero Settima minore è vna Dissonanza anco elia disette Suoni, che contengono sei Internalli, tra iquali si tro uano quattro Tuoni, & due Semituoni maggiori, & è contenuta nelle sue estreme chorde sotto la proportione superquadripartiente trà questi suoi termini radicali 9. & 5. Questa considerata nelle sue chorde estreme sen za mezo alcuno, come di sopra si è derto, hà vna sola specie: ma essendo diatonicamente tramezata, le sue specie sono cinque, le quali nascono dalla di uersità de i luoghi de i Semituoni, si come in questo essempio si vede.



Questa Dissonanza chiamano i Musici anco Eptachordo minore, dal nu mero delle chorde, come disopra, à differenza del maggiore. Però quando due parti della cantilena seranno l'vna dall'altra distanti per queste chorde;



diremo, che siano distanti per vna Diapente col Semiditono, ò per vno Epta chordo minore, ò vero per vna Settima minore.

Chele Consonanze mescolatecon le Dissonanze fanno l'Harmonia più diletteuole, & più grata all'odito. (ap. XXIIII.

T se bene, come nel principio si è detto, l'Harmonia si compone principalmente di Consonanze; tuttauia, se non fussero le Dissonanze, no serebbe così vaga, & dilettenole all'vdito; il quale non altrimente si di Istit. har. libr. letta della varietà de i suoni consonanti, & delli Dissonanti, che si faccia il 3.c2p. 42. fentimento del vedere, della dinersità, & contrarietà dei colori, iquali quantunque tra loro siano di natura contrarij, & dinersi, nientedimeno quanto più sono da Eccellenti Pittori con buona, & bella maniera accommodati, tanto maggior bellezza, & vaghezza rendono à gli occhi nostri. Il simile duque auiene delle Dissonanze, le quali quato più tra loro sono cotrarie, & co bello ordine accomodate, tanto maggiore è la vaghezza, & il diletto, che al le orecchie nostre rendono. Et veramente, se nelle cantilene non sì odissero altro, che Cosonanze solamete; ancora che facessero buono, effetto no darebbeno però al sentimeto nostro quel diletto, che danno essendo con ordi ne, & con regola mescolate con le Dissonanze. Et perche, à mio giudicio, questo è il fondamento di tutto'l ragionamento Musicale, dà che si seranno conosciute, quali siano le Consonanze, & quali le Dissonanze sopradette, è necessario vedere il modo, che si dee tenere nell'accomodarle nelle Compositioni secondo l'ordine, & le buone regole de gli Antichi, & moderni Musici, le quali tutti si metteranno ordinatamente nell'altro seguente discorso, con quella breuità, & facilità maggiore, che serà possibile.

Franch. prat. lib.z. cap.iiii.

Per qual cagione l'Autore habbia seguito solo l'opinione di M. Gioseffo Zarlino intorno alle proportioni delle Consonanze. Cap. XXV.

Otrebbono taluolta alcuni merauigliarsi, che intorno alle proportio Aristos, disse ni di queste Consonanze, lasciato l'opinione di Boetio, di M. Franchi- esser compo no, & communemete di tutti gli antichi, & moderni Scrittori, che tut- sta di sei Tuo ti vnitamente hanno detto, la Diapason esser composta di Cinque Tuoni, & di due Semituoni minori; & il semituono maggiore non si ritrouare dia- Franch. prat. tonicamente in luogo alcuno della mano, & il minore ritrouarsi tra queste lib.3.capir.2. chorde E, & F. & conseguentemente il Ditono esser composto di due Tuo-Boet. lib. 3.c. ni Sesquiottaui, & il Semiditono d'vn Tuono, & d'vn Semituono minore; & similmente lo Essachordo maggiore (credendo, che le Consonanze musica Aron nel To li siano forse contenute da vna forma ) esser composto di quattro Tuoni, & scanello lib. di vn Semituono minore; & il minore di tre Tuoni, & di due semituoni minori; lasciata dico l'opinione di Boetio, & di molti altri, io habbi voluto seguire quella di vno solo. A i quali breuemente respondendo, dico; Che non cap. 15.

ni Boet.li.2. capit. 30. & 8.& ca. 14. & c. 19. & Piet. 2. cap. 20. & Franch.nella Theor. lib. 1. M. Giol. Zarl Istit. har lib. a.c.8.in fine. & lib.3.c.13. in fine.

Galenus lib. 9. Methodi medendi. ca. 6. inquit. Quodad Artis medendi perfectioné necessariam que circa vniuerlale,& exercitatio-nem, qua cir-& sic duobus pedibus utés qui autem uno tantum claudus uiam suam & sepè errans peragit. &c.

dee essere di meraniglia alcuna, se gli antichi Filosofi, Boetio, & tutti quelli, che hanno seguito la loro opinione, non habbino hauuta la vera, & perfetta cognitione di tali proportioni; perciò che essendo questa, come l'altre Scienze, durisa in due parti, cioè nella Theorica, & nella Prattica: & essendo il proprio fine della Theorica, la cognitione delle cose intese dall'intelletto solaméte, & della Prattica l'operare: & essendo queste due parti insieme talmente congiunte, che per tal ragione non si possono separare l'vna dall'altra, se come vn Medico (come dice Galeno) che habbia solamente la Theorica della Medicina, mai potrà fare perfetto giudicio d'vna infirmità, senza la prattica; & così per lo contrario, hauendo solamente la prattica senza la Theorica potrà sempre errare: così similmente è da credere, che non hauen do hauuto questi tali altro, che la Theorica, non habbino per consequen-& methodů, za potuto arrivare alla perfetta cognitione di tali proportioni. Il che volendo dimostrare il nostro Guidone Monacho Aretino, parlando del libro di Boetio sopra la Musica, disse. Cuins liber, non cantoribus, sed solis Philosophis vtilis est. Non dee duque esser meraniglia alcuna, se'l nostro Signor ea particula- Zarlino, essendo non meno Eccellente nella Prattica, che nella Theorica, co ria uersatur. me benissimo l'opere sue dimostrano, n'habbia ritrouato la vera forma; Nè anco dee parere impossibile, se fra tanti Scrittori, in così lungo spatio di tenecte incedit po, da nessuno altro non siano state conosciute tali Proportioni: perche questo, come si è detto, non solo è nato per la poca prattica, ma ancora, perche acquietandosi alla sentenza di così graui Autori, non hanno fatto altro paragone delle proportioni di tali Consonanze, nè cosi sottilmente inuestigatone la verità con quello studio, & diligenza, c'hà fatto esso Signor Zarlino; ilqualeraccogliendo diuerse cose da i buoni Antichi, le ha non so-Guido lib. 2. lo facilitate, ma anco n'ha ritrouate dell'altre di nuouo; con lequali non folo ha molto bene aperto la strada à i virtuosi, che della Musica si dilettano, ma anco ha reso il suo pristino, & antico honore à così nobile Scienza, la quale hormai con maestà, & decoro può veramente comparire tral'altre sue compagne, & sorelle.

Il Fine del primo Libro.



# LIBROSECONDO DELCOMPENDIO

DELL'ARTE DEL CONTRAPVNTO

DEL R. M. ORATIOTIGRINI Canonico Aretino.

NEL QUALE SI CONTENGONO LE REGOLE, & alcune altre cose appartenential Contrapunto.

Che le Compositioni s'incomincino per Consonanza perfetta, Regola Prima.

#### CAPITOLO PRIMO.

On è dubbio alcuno, che l'Arte del Contrapunto, anco-ra che i canti si varijno, è finita; perche non sono arbi-lib.3. capit.1. trarij, & varij i suoi precetti, ma communi, & conosciuti. Laonde, ancora che i Modi, & le diuersità delle Can tilene si varijno in infinito; nientedimeno, l'Arte del Contrapunto non differisce dall'altre Arti, delle quali i precetti sono finiti, & limitati, & le parti procedono in

infinito. Per la qual cosa dice M. Franchino, che otto sono le Regole del Contrapunto, delle quali la prima è, che i principij di qual si voglia Canto siano per Consonanza perfetta, come per vnisono, per Ottana, ò per Quintadecima, & ancora per Quinta, ò per Duodecima, le quali se bene, come si è detto di sopra, non sono veramente Consonanze perfette; nientedimeno per la soauità, & sonorità, ch'elle hanno, sono connumerate trà le perfette vero è, che questo primo precetto non è necessario, ma arbitrario; perche la perfettione in tuttele cose, non alli principij, ma al fines'attribuisce; & Franch.lib.3. di qui hanno preso molti à cominciare per Consonanza perfetta.

cap.3.

Che non si denno porre due Consonanze perfette del modesimo genere, l'una dopò l'altra, che infieme ascendino, à discendono senzamezo alcuno. Cap.

Franch. prat. lib.3. capit.3.

A Seconda regola è, che due Consonanze persette del medesimo gene re non si deueno porre conseguentemente, & immediate, insieme asce dendo, ò discendendo nelle Compositioni, come sono due vnisoni, due Ottaue, ò due Quintadecime; & ancora due Quinte, ò due Duodecime, le quali, come si è detto, ben che non siano perfette, si pongono fra le perfette, sernando però la loro proportione, come ne i presenti essempi.

| ——————————————————————————————————————                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 44.44                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -  |
|                                                                                           |       | and seem and desired the first property seems was the property of property seems and the pr |    |
| E-2-0-1-4-2                                                                               |       | 19-2   2-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1  |
| F                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| Billion Theorem to grant on Arramon as son of a same or parties of the parties are an in- | 92.29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |

Et la ragione è, che non nascendo l'Harmonia senon da Suoni tra loro diuersi, & contrarij, come nel principio si disse, non solo sa bisogno, volendo che le parti siano harmoniose, che siano distanti l'vna dall'altra nel graue, & nello acuto, ma siano anco nei mouimenti disferenti, & che contenghino Consonanze contenute da proportioni diuerse. Questa regola non è arbitraria, ma legale. Et perche sono alcuni, che dubitano, se stante questa regola, che non si deuano mettere due Consonanze del medesimo genere, come di sopra, si possano porre due Quinte, che non siano del medesimo genere, come in questo presente essempio.

le qualistante, dico, la detta regola, che prohibisce solamete quelle del medesimo

Franch.lib.3. genere, per essere queste di diuerso genere,

cap.3.

pare che si possino ammettere. Si risponde, che essendo tale Diapente diminuita d'vn Semituono, la quale di sopra sù chiamata Impersetta, non è più Consonanza, ma vna Dissonanza no conueniente alla cantilena. L'effetto, che faccia tra due Consonanze perfette la Dissonanza, si dirà nella seguente regola. Il porre anco due, ò più Consonanze Imperfette del medesimo genere l'vna dopò l'altra senza mezo alcuno, come due, ò più Terze maggiori, due minori, due Seste maggiori, ò due minori, è poco lodeuole: se bene al-Luigi Détice cuni tengono, che le regole delle Terze, & delle Seste maggiori, ò minori siano arbitrarie, & non legali. Hora, da che già si è detto, quali siano le Terze, & le Seste maggiori & minori, verremo alla Terza regola, la quale è.

nel suo Dialo go tiene que-Ha opiniene.

Che tra due Confonanze perfette del medesimo genere!si ponga una imperfetta. Cap. III.

A terza regola è, che tra due Consonanze persette del medesimo ge- Franch.lib.3. nere in diuersi, o consimili moti, acute, ò graui, si dee porre in mezo prat. capit.3. vna Consonanza imperfetta, come la Terza, ò la Sesta. Et perche in questa regola sono alcuni, che dubitano; se tra due Consonanze perfette del medesimo genere, in cambio della impersetta si possa mettere vna Disfonanza, come è la settima, ò simili, ----la quale faccia il medesimo essetto, che fa la Consonanza imperfetta in questo modo;

A questi si risponde, con l'auttorità dè veri, & perfetti Musici; che la Dissonanza posta trà due Consonanze perfette, non rende variatione alcuna di concento, & come s'è detto di sopra, tal Dissonanza così posta tra due perfette, è inconueniente alla cantilena. Ma in che modo le Dissonanze si possino porre nelle compositioni, s'accennò di sopra nel primo nostro ra- Istit, har. li.3. gionamento, quando sì ragionò della Diatessaron. Il Mi, contra'l Fa, non capit. 47. si porrà mai in vna delle Consonanze perfette, come si è in Quinta, ò in ottaua, nemanco in Dissonanza, come in Seconda, in Quarta, ò in Settima (in principio però della Battuta) come di sopra si è detto quando si ragionò della Quinta imperfetta, & dell'altre dissonanze, le qualinelle composi tioni, sempre si pongono nel lenare della battuta; come ne i sottoposti essempi si dimostra.



Da i quali essempi si può facilmente comprendere la persettione della Diapason, ò vero Ottaua, la quale con essetto tanto nella leuatione, quanto anco nella positione della Battuta non può sopportare impersettione alcuna, come sanno l'altre Consonanze, & le Dissonanze ancora. Ma veniamo hora alla quarta regola, nella quale si dispone;

Che due, d più Consonanze perfette dissimili, una dop d'altra si possono fare. Cap. IIII.

Franch.lib.3. cap.3. Regol.4. A quarta regola è, che più Consonanze persette, & dissimili ascendendo, ò discendendo nel Contrapunto si possono fare, come la Quinta dopò l'Unisono, ò dopò l'Ottaua, & l'Ottaua dopò la Quinta, & le restanti in questo medesimo modo, come in questi essempi.



Che due Consonanze persette del medesimo genere l'una dopò l'altra possono constituirsi. Cap. V.

Franch.lib.3. e2p.3. Regol.5. A quinta regola è, che due Consonanze persette simili possono nel Contrapunto conseguentemente, & immediate constituirs: pur che procedino per monimenti contrarij, & dissimili, come si è, se di due Ottane la prima sia distesa in acuto, & la seconda rimessa nel grane, & così per lo contrario. Similmente, quando seranno due Quinte, delle quali la prima sia condotta per positione, & la seconda per eleuatione, & così per lo contrario, come in questo essempio.



Che le parti procedano per mouimenti contrary. Cap. VI.

L che, quando la parte acuta ascende, la grane descenda: & così per lo cap. 3. Regol.6.



Nientedimeno questa legge è arbitraria. Ma perche molte siate occorrerà, che le parti ascendano, ò descendano insieme; Allhora s'auertirà, che si proceda in modo, che mouendosi l'vna parte per mouimento separato, l'altra si moua per mouimento congiunto, in questo modo.



Vero è, che serà più lodeuole, quando le parti descedono insieme nel graue, che quando ascendono verso l'acuto, come ne i soprascritti essempi. Et
quando occorrerà, che le parti ascendano, ò descendano insieme per mouimenti separati: s'auertirà più, che sia possibile, di non andare da vna Conso
nanza maggiore, che sia di specie impersetta, ad vna minore, che sia persetta, come dalla Decima all'Ottaua; ouero da vna Cosonaza cotenuta da vna
proportione maggiore, che sia persetta, ò impersetta, ad vna, che segue, che
sia persetta, come dalla Terza all'vnisono, & dalla Decima all'Ottaua, come
s'e detto. Nè si porrà primieramente la Sesta, & di poi la Quinta, quando le
parti ascendano, ò descedano insieme: ancora che l'vna si mouesse có mouimento congiunto, & l'altra con mouimento separato, come in ssto else pio



Pietro Aron.
Istit.har. lib.
3.62p.9.

Et per torre via ogni dubbio, che potesse nascere nella mente di ascuni, i quali nello spartire le altrui Compositioni hauessero per sorte in quelle de Mufici Eccellentissimi ritrouato tali passaggi, che da i buoni Autori sono veramente poco lodati; A questi si risponde, che se bene tali salti, & passaggi sono stati fatti da buoni, & Eccellentissimi Musici nelle loro Compositio nidi 4. di 5. di 6. di 7. di 8. & di più voci, nelle quali, si come meglio al suo luogo si dirà, quando si ragionerà di simili sorre di Compositioni, non si possono così osseruare quei legami appartenenti al Contrapunto nel medesimo modo, che si possono nelle Compositioni di due, & di tre voci; tuttauia, perche, come dice Terentio, Deteriores omnes sumus licentia, volen dosi saper bene, & esquisitamente l'ordine buono, che s'ha da tenere nel disporrele Consonanze, non conuiene, ches'incominci in modo alcuno dalle cose, che si possono ammettere nelle Compositioni di tante voci, ma bene da quelle che si denno fare prima à due, & poi à più voci, nelle quali, come al suo luogo si dirà, tal cosa si sopporta dal sentimento nostro, che non si fa in queste di due, & di tre voci: oltre che tutte quelle cose, che sono buone à due voci, à quante più sono, tanto diuentano megliori; il che, come s'intenderà, non auiene per lo contrario, si come con particolari essempi allho ra si dimostrerà, quando si verra alla particolare descrittione di alcuni salti, che seranno buoni, & d'alcuni altri cattiui. Serà ben lecito andare dalla Consonanza imperfetta, che sia minore di proportione della seguente, quando le parti insieme ascendano, ouero descendano, pur che una di esse faccia il mouimento congiunto, & sia d'vn Semituono maggiore, in questo modo.



Serà ancora lecito venire da vna Consonanza persetta, all'impersetta, quando le parti ascenderanno, ò descenderanno insieme, pur che l'vna di esse faccia il mouimento congiunto, & la Consonanza impersetta sia di maggiore proportione della persetta. Si potranno ancora porre due Consonanze, l'vna dopò l'altra, che facciano tra due parti il mouimento separato, pur che vna di esse si moua per vna Terza minore, come in questo esfempio.



Potranno ancora due parti descendere, ò ascendere insieme per mouimenti separati, & venire dalla Terza alla Quinta, & dalla Quinta alla Terza,

come in questi sottoposti essempi si dimostra.

Et perche i mouimenti, quanto più sono vicini, tanto più sono naturali, & cantabili: però s'auertirà, che le parti dei Contrapunti, tanto, quando afcendono, ò discendono insieme, quanto ancora, quando si moueranno in diuerse parti, non molto s'allontani l'vna dall'altra per simili mouimenti, come in questo presente essempio.



Le quali distanze, se bene non sono dissonanti, tuttauia, oltre che à cantare sono dissicili, sono anco poco grate all'vdito. Ma veniamo hora alla settima regola, nella quale si vedrà

Come da vna Consonanza impersetta si deue andare a vna persetta più nicina. Cap. VII.

A settima regola è, che, quando dalla Consonanza impersetta si vor- Franch. lib. 3. rà andare alla persetta, s'andrà sempre alla più vicina, come per essem prat. cap. 3. sempio, quando le parti tra loro seranno in Sesta maggiore, allhora Regol. 7. procedendo amendue per mouimenti contrarij, cioè la parte graue descendendo per vna voce, & l'acuta ascendendo per vn'altra, subito conuerran-

no in Ottaua, la quale, considerata la contrarietà dei moti, è più propinqua ad esta sesta. Ilche è propio della Sesta maggiore andare all'ottaua, & della minore più frequentemente andare alla quinta, con vn solo mouimeto però, cioè stando vna parte immobile, & l'altra mobile. Il simile s'intenderà anco della Terza, co la quale volendosi venire alla Quinta, & vna delle parti no farà mouimeto alcuno, serà dibisogno, che la Terza sia maggiore: ma quando le parti tra loro seranno in Terza minore, allhora procedendo ambedue con mouimenti contrarij, si verrà all'vnisono. Et quando le parti ascendessero insieme l'vna per mouimento congionto, & l'altra per mo uimento separato: allhora si porrà la Terza maggiore; & quando vna par testesse immobile, & l'altra ascendesse, ò discendesse per mouimento separato; allhora la Terza si porrà sempre minore, come nel presente essente si dimostra.



Et se bene tal Sesta è più vicina alla Quinta, che all'Ottaua, nientedimeno non per questo si può negare, come ben dicel'Eccellétissimo Signor Zar
lino, che la Sesta minore non sia più vicina alla Quinta, che non è la maggio
re; tal che essendo poi tra le perfette l'Ottaua maggiore della Quinta, &
tra le Seste la maggiore di maggior quantità, che non è la minore; è ragioneuole, che la maggiore delle perfette s'accompagni con la maggiore dell'Imperfette, & la minore delle perfette con la minore dell'Imperfette: per
la qual cosa non serà lecito volendosi osseruare questa regola, passare dalla
Sesta maggiore alla Quinta, se già non le tornasse commodo, & non potesse
fare altrimente per qualche accidente, quando la Sesta si serà posta nella seconda parte della Semibreue sincopata come in questo essempio si vede;

M.Gios.Zarl. Istit. har. lib. 3.cap.57.



Perciò che se la Seconda, & la Settima, come afferma l'Eccellentissimo Signor Zarlino, che sono dissonanze, poste nelle Sincope sono sopportate,

portate, quanto maggiormente si deue tollerare la Sesta, che è una Consonanza? Vero è, che questa medesima licenza non si piglierà però col andare dalla Sesta minore all'Ottana, perche questo si farebbe contra ogni douere: perciò che se bene la maggiore è di natura di peruenire all'Ottaua; laonde si vede, che douendossi andare, come è il douere, dalla Consonanza Imperfetta alla perfetta con la più vicina: stando in questa licenza, la Sesta maggiore conuiene più alla Quinta, che la minore all'Ottaua: però non ci è ragione alcuna, che ne scusi, ò difenda quando si volesse commettere vn tal disordine di andare dalla minore all'Ottaua. Tale osseruanza M.Gios. Zarl. non serà però necessaria, quando da vna perfetta si vorrà andare all'Imper Istit, har. 11.3. fetta: perciò che ogni cosa naturalmente desidera venire alla sua persettio- capit. 38. ne più presto, che sia possibile. Veniamo hora all'Ottaua, & vltima regola, nella quale si dispone,

#### Che ogni cantilena finisca in Consonanza perfetta. Cap. VIII.

'Ottana, & vltima regola è, che ogni canto dee finire in Consonanza perfetta, come si è in Vnisono, in Ottaua, ouero in Quintadecima: perche il fine secondo il Filosofo, è la perfettione di qual si voglia cosa. Le quali regole non solamente sono vtili, & necessarie alle Compositioni di due Voci, ma etiandio ad ogni altra sorte di Compositioni. Et allhorala compositione si dirà esser buona, quando serà regolata per li precetti delle sopradette regole, come si potrà vedere.

> Il modo, che dee tener ciascuno, che uoglia imparare à fare il Cap. Contrapunto.

Vello, che vorrà impararea fareil Contrapunto, dopò, che haurà M. Giol Zarl. molto bene conosciute le distanze delle Consonanze, & intesele so- Istit.har. lib. pradette Regole, volendo incominciare a fare il-Cótrapunto, ricordandosi di quello, che sopra si è detto, cioè, che'l Contrapunto è di due sor ri, cioè semplice, & diminuito, essercitandos prima nel semplice, nel quale interuengono solamente le Consonanze, & le medesime figure, come di sopra, potrà pigliando per Soggetto qualche cantilena di Canto fermo, porre vna nota contra l'altra in Consonanza, osseruando nel disporre delle Consonanze le sopradette Regole, auertendo di schiuare gli Vnisoni, & le Ottane, come disotto si dirà; Et dopò che si serà talmente essercitato, & haurà imparato a farlo bene, & corettamente, potrà venire al Contrapun to diminuito tenendo l'ordine, che appresso si dirà.

3 cap.40.

Modo da fare il Contrapunto diminuito. Cap. X.

Olendosi dunque fare il Contrapunto diminuito, si trouerà prima il soggetto, come di sopra è stato detto ne i Contrapunti semplici, & si piglierà per soggetto vna parte di qualche canto sermo, & sopra ogni nota del foggetto, che serà vna Semibrene, si porranno due Minime, ò quattro Semiminime, ò vna Minima, & due Semiminime, ouero quante, & quali figure faranno al proposito: pur che quelle, che si porranno nella par te del Contrapunto siano equiualenti à quelle del soggetto. Et perchenel Contrapunto diminuito non solo interuengono le Consonanze, ma le Dis sonanze ancora, delle quali se bene in varij, & diuersi luoghi sparsamente n'è stato fatto mentione, per maggior sacilità, no essendo di minore importanza, anzi per essere forse molto più dissicile il sapere ordinare bene, & re-Nicol. Burt. golatamentele Dissonanze, chele Consonanze, seranno molto vtili gl'in-Parm.lib.2.c. frascritti auertimenti, nei quali si dirà non solo delle sigure, che si possono fare dissonanti, ma di ciascuna Dissonanza ancora, incominciandosi dalla Seconda, venendo alla Quarta, alla Settima, alla Nona, all'Vndecima, & alle loro replicate. Quanto alle figure, che si possono porre dissonanti, s'auertirà di non porre mai la prima parte della Semibreue, che sia dissonate, eccetto però in questo modo sincopata, come in questo essempio si vede nella seconda metà della prima breue del Tenore.

Vedi Frach.

2.& 3.

3.cap. 4.

Franch. prat.

Che cosa sia sincopa, si dirà nel quarto nostro discorso nel cap. 9. più à prat.li.2.c.is. pieno. Dopò la Semibreue segue la Minima, sopra la quale s'auertirà, che ogni figura del foggetto, che fia canto fermo deue hauere almeno due confonanze sopra di se, cioè, l'yna nel battere, & l'altra nel leuare della Battutà; Hora perchenelle Dissonanze serà grandemente necessario l'auertiré se'l mouimento delle partissa congiunto, ò pure separato: però quando due, ò più Minime non procederanno per mouimenti congiunti, non scrà mailecito farne veruna, che sia dissonante, mal'vna, & l'altra procedendo per mouimenti separati si porranno consonanti: perciò che tal separatione fa, che dall'vdito non si possa tollerare tal Dissonanza; ma quando la Dissonanza serà posta nel monimento congiunto nella seconda parte della Battuta, nella seconda Minimanon apporterà disgusto alcuno all'orecchie; come nel sottoposto essempio si può vedere.

M.Giol.Zarl. lib.3.cap. 42.



Il simile si farà quando si voranno porre quattro semiminime nel Contrapunto equiualenti à vna Semibreue: doue sempre si far à, che quelle semi minime, che cascano sopra'l battere, & sopra il leuare della Battuta, cioè la prima, & la terza siano consonanti. Ma quando dopò la Minima, ò Semi breue col punto, ò senza seguiranno due Semiminime, si potrà fare, che la seconda sia Consonante, & non la prima; come in questo essempio.



Sogliono ancora i Musici quando vogliono venire à qualche cadenza col mezo di quattro semiminime, porle in questo modo, cioè, che la Terza semiminima sia dissonante, come in questo essempio.



Ritornando dunque alle Dissonanze. Quando la Dissonanza serà messa nella seconda parte della Semibreue sincopata, la quale serà vna Seconda, modare le ouero vna Quarta: allhora dopòlei s'accommoder à la Terza come Conso Dissonanze nanza più vicina; come in questo essempio.

Come s'habbino da acco uedi Franch. nella prat.lib. 3.cap.4.



Alla settima medesimamente se li accompagnerà la Sesta, & il simigliante si farà delle loro replicate; si come della Nona, & dell'Vndecima, alle quali s'accompagnerà la Decima; come in questo essempio.

Compen.diMusica.

D alla



Dalla Secoda si potrà anco venire all'vnisono essendo sincopata, quando vna delle parti farà il mouimento di Tuono, & l'altra di Semituono, procedendo l'vna, & l'altra per mouimenti congiunti, come in questo essempio.



Si potrà fare ancora la Quarta fincopata, dopò la quale segua senza mezo alcuno la Diapente impersetta, ò semidiapente, che chiamare la vogliamo, & dopò quella la Terza maggiore; come in questo essempio.



Ma non starà già bene il porre la Quinta, come di sopra, quando casca il Tritono per relatione; come nel soprascritto; & nell'infrascritto essempio ancora si vede.



Si potrà ancora dopò la Nona venire all'Ottaua, quando le parti procederanno per mouimenti contrarij, & vna di esse ascenderà per Quarta, ò descenderà per Quinta, & l'altra discenderà per mouimento congiunto; come in questo essempio.



Da i quali essempi si potrà benissimo vedere il modo, che s'ha da tenere nel disporre delle Dissonanze nel Contrapunto diminuito.

Modo

Modo, che si deue tenere nelle Compositioni di due Voci. Cap. II.

Icono alcuni, che il Duo, rispetto alle Compositioni di tre, di quat-D. Nicola Vi tro, di cinque, & di più Voci, è simile alla disferenza, che si ritroua centino libr. tra lo ignudo, & il vestito nella pittura: perche ogni Pittore farà be- prat.4.ca. 24. ne vn sia gura tutta vestita; ma non tutti li Pittori ne faranno bene vna ignuda; Così similmente interuiene delle Compositioni: però che molti comporrano delle cantileneà quattro, à cinque, & à più Voci; ma pochi seranno quelli, che habbino vn bel modo di procedere, & sappino bene, & regolatamente accompagnare i gradi, & le Consonanze in vn Duo, nel qua le principalmente si osseruerà il Tuono: nè si farà, che hora si oda vn procedere d'vn Tuono, & hora d'vn'altro senza regola, ò ordine alcuno: onde'l principio sia diuerso dal mezo, & il mezo dal principio, & dal fine: perche Hor. Poet. hu allhora verrebbe à essere simile al Mostro, che descrine Oratio nel principio mano capiti. della sua Poetica. Si farà ancora, che la Compositione di due Voci non sia &c. molto estrema; & che non ascenda più di quindeci chorde fra gli estremi, & le Consonanze al più siano la Decima, & la Duodecima: perche la lontanan za posta in vn Duo non è grata; & più che sia possibile, nel Duo si schiuerà l'vnisono, ne molto spesso si vseranno le ottaue, le quali per la simiglianza, ch'elle hanno con l'vnisono, non sono cosi vaghe all'vdito, come l'altre Consonanze, si come è stato detto di sopra. Nel restante, quanto poi al porrele Consonanze, si osserueranno sempre le sopradette Regole.

Per qual cagione non si sia trattato prima de i Modi, de Tuoni innanti alle sopradette regole. Cap. XII.

Siendo così principalmente necessaria nelle Compositioni l'osseruanza dei Modi, ò Tuoni, che chiamare gli vogliamo, come sì è detto: & facendo Noi professione di procedere ordinatamente, parerà forse à qualch'vno, che necessariamente si fusse deuuto prima ragionare de i detti Tuoni; conciosia che sia impossibile l'osseruare quello, di che non s'hà notitia alcuna. Ma, chi bene, & con diligenza considererà il nostro modo, conoscerà benissimo, quanto meglio, & più vtile sia per essere l'hauere così distintamente trattato nel primo libro delle Consonanze semplicemente, & in questo Secondo, delle regole, & del modo d'accommodarle à due, & à più Voci, senza intrico alcuno d'altre materie; & nel terzo il fare particolare mentione di tutti li dodici Modi, cioè della loro formatione, natura, & Ca denze, & delle Cadenze in commune; & nel Quarto, & vitimo, dopò che si sarà acquistata la cognitione delle Consonanze, delle Regole, & dei Tuoni, l'hauere riserbato le cose più dissicili, le quali così distintamente, & con questo ordine poste, seranno, senza comparatione alcuna, molto meglio intese, che se, o co le Consonaze, ò con le dette regole fussero mescolate: Per che co

me potrà mai alcuno osseruare il Tuono, ò fare le sughe, ò altri artesiciosi canti, se prima egli non habbia perfetta cognitione, & delle Consonanze, & delle regole da disporle, & accommodarle nelle compositioni? Non sarà duqueil nostro ordine prepostero, ma buono, & continoato, seguédosi in questo Secondo il ragionamento delle regole appartenenti alle Compositioni di due, di tre, di quatro, & di più voci solamente; & nell'altro seguente venendosi alli detti Modi, ò Tuoni, & alle Cadenze particolarmente; dal qua le ordine ne succederà anco questa commodità, che, chi pure vorrà intendere la cosa de i Modi, innanti le regole, ò veramente innanti le Consonanzc, potrà in vn subito ricorrendo al Terzo, senza confusione alcuna, & dei Modi, & delle Cadenze ancora hauer piena, & particolare notitia. Però hauendo Noi detto fin qui delle Compositioni di due voci, seguendo il nostro breue discorso, prima che si proceda più, non serà fuori di pposito il vedere

#### Quello, che si ha da fare innanti, che si dia principio alla Compositione. €ap. XIII.

Franch. lib.3. Prima dunque, che si dia principio alla Compositione, è necessario il considerare molto bene, sopra che soggetto. & materia s'habbia à com porre, cioè, se fia cosa latina, & ecclesiastica, ò pure volgare, come sono Madrigali, Sonetti, Canzoni, ò simili altre materie; & essendo latina, & ecclesiastica, si farà, che habbia del graue, & sia il proceder suo differente da quello delle Villotte, de Madrigali, delle Canzone Francesi, & simili sorte di Compositioni volgari; & volendosi comporre vna Messa sopra qualche foggetto, non si comporrà sopra Madrigali, Battaglie, ò altri simili soggetti, da i quali più presto nasce mala sodisfattione appresso, chi sente queste sortidicanti, che dinotione: imperciò che quanti crediamo noi che siano quelli, che sentendo per le Cappelle hora cantare la Messa l'ombre armato, · hora Hercilles Dux Ferrarie, & hora Filomena dicano; che domine ha da farela Messa con l'huomo armato, ò con Filomena, ò col Duca di Ferrara? Gulielmo Du Vedi che numeri, che concenti, che Harmonie, che mouere d'affetto, di diuotione, & di pietà è questo. Onde essendo stata introdotta la Musica nella Chiesa di Dio per incitar gli animi de gli huomini à dinotione, quando si sentono similisorti di Canti, non solo non fanno questo effetto, ma più tosto gl'incitano à lascinia, come se fossero ad ascoltare qualche Mascherata, ò altrisimili cantilasciui, & teatrali, i quali non solo dal Santo Concilio Tridentino, & communemente da tutti i Dottori di Santa Chiesa sono in circa fine. & tutto, & per tutto prohibiti, ma etiandio insino da gli Antichi, che non hebbero il vero lume, & la vera cognitione d'Iddio furon grandemente abhorriti, & detestati, si come Timoteo quel grandissimo Musico inuentore, promatico, fine al secolo nostro ne rende como Agostin. libr. come si crede, del gene essilio buonissima testimonianza, il quale, seper hauere aggiunto nel solito Istru-

rando libr. Ranonale Di win officioru lib. 2. cap. 2. & Sauro Thoma fo 2. 2. q. 91. artic. I.& d.ft. 21.c. cleros fumma Tabie na.uerbo can-111.5 1.82 Confess.

Istrumento vna sola chorda, sù da gli Antichi Lacedemonij scacciato, & bandito della sua Città, dubitando, che non hauesse ridotto la Musica in vn modo troppo molle, che deuiassegli animi de i fanciulli dalla virtù della mediocriter. modestia: di quanto maggior biasmo, & castigo vengono à farsi meriteuoli coloro, che nel comporre le Messe si seruono di simili soggetti? Sì faranno adunque le compositioni, secondo che il soggetto ricercherà; Il quale se serà di cose allegre, si farà, che la Compositione sia sotto vn Modo, ò Tuo- D: osseruan. no, che sia di natura allegra, & non sotto vno, che sia di natura melanconica; & così per lo contrario, se'l soggetto serà di cose melanconiche, & meste non si farà sotto vn Modo, che sia di natura allegra, ma melenconica, & mesta, dandogli quelle Cadenze, che à tal Modo si ricercano, le quali, come si suidas haec. è detto, tutte ordinatamente nel seguente libro seranno messe, si come ciascuno potrà vedere.

#### Del principio della Compositione. Cap. XIIII.

TO nonstarò à perder molto tempo, come hanno fatto alcuni, nel disputare da qual parte si deua incominciare la Compositione: perche questo serà in arbitrio del Compositore, che potrà incominciarla da quella par te, che gli serà più commoda, & il soggetto richiederà. Sì dee nondimeno ha uere grande auertenza, che le parti nell'entrare non comincino per Seconda, ne per Settima, nè anco per Nona, eccetto però nella seconda parte de vn Canto, la quale non solo si potrà cominciare per vna delle Consonanze perfette, si come nella prima Regola si dispone, ma anco per qual si voglia Dissonanza: il che mai nella prima parte non serà permesso, eccetto però, se'l soggetto no'l ricercasse con dire lestrane Voci, ò simili parole, ma altra mente non solo si darà principio alla Compositione per vna Consonanza, come di sopra, ma ancora si farà, che habbia il suo principio in vno di quei nantiis quam luoghi, nei quali il Modo, ò Tuono, di che si vorrà fare la Compositione, ha i suoi principij. Et se bene i principij delle Compositioni sono varij, nientedimeno i veri, & naturali principij di ciascun Tuono sono nelle chorde estreme della loro Diapente, & della Diatessaron. Acciò dunque da i Cantanti più facilmente si possa pigliare la voce, si farà, che il principio sia, ò per Vnisono, ò per Quarta, ò per Quinta, ò per ottaua, ò per Decima, ò per Duodecima, ouero per Quintadecima. Et sopratutto s'auertirà, che'l prin cipio non si faccia in voci troppo estreme con le parti, come è quella del Soprano troppo alta, & quello della parte graue troppo bassa: perciò che ef- Cic. Reth. lib. sédo tutti gli estremi vitiosi, questo serà poco grato all'orecchie de gli Ascol 3.c.dePronun tanti: perche, come dice M. T. Cicerone nel terzo lib. della sua retorica, doue da bellissimi documenti circa la conseruatione della voce, & il modo, che Parm. libr. 1. s na da tenere nel principio, nel mezo, & nel fine dell'oratione; Che cosa è cap. 30. meno soaue, che'l grido nel principio della causa? è molto vtile alla fermez

dist. s. c. Non uersic. adorare S. 2. & 3. & Conc. Trid. fest.22. & euitan. in celebrat.Misfx.c.18. & 23. Boet.li.I.c.I. & Arist. lib. 2. Metafili.dice se non fusse stato Timoteo, non haueressimo molte melo-M.Giof. Zarl. Istit.har. 11.3. capit. 58. Pietro Aron. Istit.har. libr. 3.capit.io. Nicol. Burt. Parm.li.2.c.5. Nicol. Burt. lib. 2. cap.3. Primo siquidem a dissoqua compassi bilibus nunquam inchoandum, nunquam & in illis finiendum M.Gio(.Zarl. Istit. har. lib. 4.capit.18. Nicol. Butt:

De Consecr.

za della voce, la voce moderata nel principio: perciò che l'acuta esclamatio ne nel principio ferisce le fauci, & la voce, & offende anco gli vditori.

# Modo, che si ha da tenere nel mezo della Compositione. Cap. X V.

L modo, che si dee tenere nel mezo della Compositione serà questo, cioè, che il mezo corrisponda al principio, & al sine: perche il mezo è quello, che dee tenere in piedi il termine del procedere del Tuono. Nè serà incon ueniente il fare alle volte nel mezo della Compositione qualche Cadenza, che sia fuori di tuono, ma discretamente però, & con bello modo, come si di rà, quando si ragionerà delle Cadenze. Et se la Compositione serà à 4. à 5. à 6. & à 7. il farci nel mezo vn duo, ò vn terzo, ouero vn quarto serà molto di letteuole, & grato all'orecchie. Ma il fare vn Duo in vna compositione d'ot to, ò di più voci, è cosa poco lodeuole, rispetto alla moltitudine delle parti, se già à questo non ci astringesse il soggetto, con dire, quei due, ò simili parole. Il che nè anco loderei molto, quando la Compositione susse sus chori; & in tal caso più presto direi, che si facessero cantare due Chori, che si vdisse vna tale discrepanza d'vn Duo frà tanta moltitudine di voci.

Del fine della Compositione.

Cap. XVI.

T circa il fine, che è la conclusione del principio, & del mezo di qual si voglia cosa; ogni volta che si vorrà dar principio alla Compositione, si dce considerare il mezo, & il fine, & con ogni diligenza procurare, che'l principio sia buono, il mezo megliore, & ottimo il fine. Ilche serà quado il fine corrisponderà al principio, & al mezo, & che non solo la Compositione terminerà sotto le Consonanze perfette, come di sopra, nell'vltima re gla s'è detto, ma in quel luogo, & in quella chorda ancora, nella quale il Tuoro, sotto cui è la Compositione hà hauuto il principio, & il mezo, dee finire.

Modo di comporre à tre Voci.

Cap. XVII.

Franch. prat lib.3. cap.11.

I Ora, da che si è inteso l'ordine, & il modo, che si ha da tenere nel com porre à due voci, è conueniente, che vediamo ancora il modo, che s'ha da tenere nelle compositioni di tre voci. Però, quando si vorrà comporre vn Terzo, si potrà incominciare da qual parte serà più commoda, & tornerà meglio, come di sopra. Serà ancora lecito in vn Terzo sare vn Duo, & porui etiandio delle Dissonanze, le quali essendo ben poste, & con le sue debite compagnie, daranno varietà d'Harmonia all'vdito. Et sopra tut to si procurerà, che la parte graue habbia bel procedere, & che molte volte si tocchino variate chorde, il che rende alle orecchie il Terzo molto diletteuole,

uole, & gratioso. La Quarta, & la Quinta impersetta s'accompagneranno benissimo tutte le volte, che si ordineranno nel modo, che di sopra nel 3 capitolo & nel secondo essempio si è detto, & dimostrato; Anzi che à tre voci seranno molto migliori, si come dal presente essempio si può comprendere.



Nè anco s'anderà di Quarta in Quinta, perche, come si è detto nel principio, l'vna, & l'altra è perfetta: & quanto manco Ottaue si faranno in vn Terzo, tanto meglio serà. L'Ottaua con la Quinta in mezo serà meglio, che l'Ottaua con la Decima di sopra, ò di sotto: Et acciò meglio s'intenda il modo, che s'ha da tenere nello accommodare le Consonanze à tre voci, sì terrà l'ordine infrascritto.

Dell'vnisono. Se la parte del Canto con quello del Basso serà in vnisono Primo.

si farà, che quella dell'Alto sia in Tezra di sopra, ò disotto.

Della Quarta. Et se la parte del Canto serà con quella del Basso in vna Quarta.

Quarta, si metterà quella del Tenore in Terzo sotto il Basso.

Della Quinta. Et se la parte del Canto con quella del Basso serà in vna Quinta: Quinta, quella del Tenore serà in vna Terza sopra'l detto Basso, che verrà à essere vna Terza di sotto à quella del Canto.

Della Sesta. Et se la parte del Canto serà in Sesta sopra quella del Basso; Sesta.

allhora si porrà la parte del Tenore vna Terza sopra il detto Basso.

Dell'Ottaua. Et se la parte del Canto, & quella del Basso seranno distese in Ottaua, allhora si porrà quella del Tenore vna Quinta, & anco vna Terza sopra il detto Basso.

Della Decima. Et se la parte del Canto serà distesa per vna Decima sopra quella del Basso, quella del Tenore si potrà porre in Quinta, ò in otta-

ua sopra'l detto Basso.

Della Duodecima. Et se la parte del Canto con quella del Basso serà in Duodecima. Duodecima, si farà, che quella del Tenore sia in Decima con quella del Basso.

Della Terza Decima. Et se la parte del Canto serà in Terza decima con Tertiadecima quella del Basso si farà, che quella del Tenore sia in Decima sopra il detto Basso.

Della Quintadecima à 3. Voci-

Et scla parte del Canto con quella del Basso serà in vna Quintadecima; allhora si potrà porre quella del Tenore, ò in Duodecima, ò in Decima, ò

in Quinta, ouero in Terza sopra quella del Basso, secondo che tornerà più commodo; come in questo essempio si dimostra.



Modo, che s'ha da tenere nel comporre à quattro voci. Cap. XVIII.

Franch.lib. 3. cap.II. M. G. of Zarl. Ist har. libr. 3.cap. 58.

Vando la parte del Soprano, ouero Canto serà Unisono con quella del Tenore, & il Basso serà terza sotto'l detto Tenore, si porrà l'Alto in vna Quinta; ouero in vna sesta sopra detto Basso; & se quella del Basso farà la Quinta sotto'l Tenore, l'Alto si porrà in Terza, ò in Decima so Piero Aron. pra'l detto Basso. Et sela parte del Basso serà in vna Sesta sotto quella del Te nel Toscanel. nore, l'Alto potrà essere per vna Terza, ò vero per vna Decima sopra il detlabr. 2. cap. 21. to Basso. Ma se la parte del Basso serà per vna Ottana sotto quella del Teno re, l'altre parti potranno essere per vna terza, per vna Quinta, per vna Sesta, per vna Decima, ouero per vna Duodecima sopra il detto Basso; Il quale se serà in vna Decima sotto'l Tenore, l'Alto si potrà porre in vna Quinta, ò in vna Decima sopra il detto Basso; il quale se sarà disteso sotto'l Tenore per vna Duodecima; allhora l'Alto si potrà porre in vna Terza, ò in vna Decima sotto il detto Basso. Similmente quando la parte del Basso serà sotto quella del Tenore in vna Quintadecima, l'Alto si potrà porre in Terza, in Quinta, in Sesta, in Decima, in Duodecima, ouero in Terza decima sopra quella del Basso.

Della Terza a quatro Voci.

Et se la parte del Soprano serà in Terza con quella del Tenore, & il Basso serà Terzasotto I detto Tenore, l'Alto si potrà porre in ottana, ouero in Decima sopra il Basso. Et se'l Basso serà vn'Ottana sotto'l Tenore, si porrà l'Alto in Terza, ò in vna Quinta di sopra al Basso. Et se'l Basso serà in vna Decima sotto'l Tenore, si potrà porre l'Alto in Terza, in Quinta, ò in ottaua sopra il detto Basso.

Della

Della Quarta.

Se la parte del Canto serà in vna Quarta con quella del Tenore, si porrà il Basso in Quinta sotto I Tenore, & l'Alto in Terza, ò in Decima sopra I Basso. Et se'l Basso serà in vna Terza sotto I Tenore, si porrà l'Alto in vna Terza sotto il detto Basso: perche la Quarta, è Consonanza poco grata senza la Quinta di sotto.

Della Quinta.

Sela parte dei Tenore serà vna Quinta sotto quella del Soprano, il Basso si porrà in Terza sopra I Tenore, & l'Alto vna Sesta, ò vna ottaua sopra il Basso, & se'l Basso serà disteso per vna ottaua sotto I Tenore, l'Alto si porrà in Terza, in Quinta, ò in Decima sopra il Basso.

Della Sesta.

Se la parte del Tenore serà vna Sesta sotto'l Canto, si porrà'l Basso vna Quinta sotto'l Tenore, & l'Alto in Terza, ò in Duodecima sopra il detto Basso; il quale se serà vna Terza sopra'l Tenore, si porrà l'Alto in Quinta sotto il Basso, ò in Sesta superiore al Basso, il quale se serà vna Terza sotto'l Tenore, l'Alto si porrà in Quinta sopra il Basso.

Dell'Ottaua.

Se la parte del Tenore serà vn'ottaua sotto quella del Canto, si porrà'l Basso vna Quinta sotto'l Tenore, & l'Alto in Ottaua, ò in Terza, ouero in Decima sopra il Basso, il quale se serà vna Terza sopra'l Tenore, l'Alto si porrà, ò in Quinta sotto, ò in Terza sopra detto Basso. Così se'l Basso serà vna Quinta sopra'l Tenore, l'Alto si porrà vna di sotto, ò vero vna Sesta sopra il detto Basso. Et se la parte del Basso serà Vnisono con quella del Tenore, l'Alto si porrà vna Terza sotto, ò sopra le dette parti, se bene la Quinta, ò la Decima, ouero la Duodecima sopra il detto Basso faranno migliore, & più gra va harmonia.

## Della Decima.

Se la parte del Tenore serà vna Decima sotto quella Del Canto, si porrà il Basso vna Terza sotto il Tenore, & l'Alto in Quinta, ò in Ottaua, ò anco in vna Decima sopra il Basso; il quale se serà vna Terza sopra il Tenore, l'Alto si porrà in Quinta sotto il Basso, ò in Quinta, ò anco in Sesta sopra il Tenore, Et se'l Basso serà vna ottaua sopra il Tenore, l'Alto si porrà vna Quarta ò vna Sesta, ouero vna Decima sotto il detto Basso.

### Dell'Vndecima.

Et se'l Tenore serà vna Vndecima sotto'l Canto, si porrà la parte del Bassovna Quinta sotto'l Tenore, & l'Alto in Ottaua sopra il Basso, ouero in Decima, ò in Duodecima, ò anco in Terza sotto'l Tenore. Et se'l Basso serà Terza sotto'l Tenore, si potrà porre l'Alto in Sesta, ò in ottaua, ò vero in Decima sopra il Basso, secondo che sarà bisogno, non hauendo luogo più commodo.

#### Della Duodecima.

Et se la parte del Tenore sera vna Duodecima co quella del Canto, si por rà il Bassovna Quinta sopra'l Tenore, & l'Altovna Quarta, ò vna Sesta sopra'l Basso, & anco vna Terza sotto il detto Basso. Così quando'l Basso serà vna ottaua sopra'l Tenore, sì porrà l'Alto in Quarta, ò in Sesta sotto'l Basso, ò anco in Terza sopra il detto Basso. & se'l Basso serà vna Terza sopra'l Tenore, si porrà l'Alto vna Terza, ò vna Sesta, ouero vna ottaua sopra il det to Basso. Ma, perche poche, ò rare volte auiene, che queste due partissano I'vna dall'altra lontane per cosi lunghi Interualli, quali nè anco sono molto gratiall'vdito, & massimamente, che il più delle volte si vengono a confondere, & canarele parti dei loro veri, & naturali termini la qual cosa è pocolodenole: però non si procederà più oltre a quelli più lontani, come sono la Terzadecima, & la Quintadecima: conciosia che da questi di sopra mostrati non sia per esser difficile il ritrouare le Consonanze, con le quali si deueno accompagnare ancora tutte l'altre.

# Modo di comporre à più di quattro Voci. (ap. XIX.

M. Giof. Zarl. Iftit.har.libr. 3.cap. 66. Pietro Aron. lib 3. cap. 9. D. Nicola Vi 4.cap.18.

A differenza, che si troua tra le Compositioni di quattro, di cinque, di sei,& di più voci, è questa; che le parole non si possono così fare inten dere insieme, come in quelle di quattro voci: perche in quelle di cinque, di sei, & di più voci nasceranno alcune incommodita, per le quali ò couerrà fare pausare qualche parte, ò nascondere delle voci per le parti, & far centino libr. le vnisone, ouero ottane hora con vna parte, & hora con l'altra. Nella qual cosa bisognerà vsare grandissima diligenza, & particolarmente nel distribui re gli vnisoni, & le Ottane: acciò non si facessero due vnisoni, ò due ottane insieme ascendenti, o discendenti, & si venisse à contrafare alle Regole date di sopra, dalle quali mai non sera lecito partirsi in modo alcuno, & siano le Compositioni di quante voci si voglino. Et quando la compositione serà di più diseivoci, si potra fare, che se parti di mezo vadano di Quarta in Quinta, & molti altri passaggi, come si dirà, quando si ragionerà del modo, che si dee tenere nello accommodare le parti della compositione, & nel la descrittione, che si farà di tutti i salti buoni, & cattini, che s' hanno da sare, ò schiuare nelle compositioni. Et quando si vorrà comporre a due Cho ri, si terrà questo modo, cioè, che, quando il primo Choro haurà finito la conclusione delle parole, & che vorrà entrare il Secondo; si farà, che'l Secódo pigli le voci per vnisono, ò per Ottana con tutte le partisopra la metà dell'vitima Nota dell'antedetto Choro, cioè il Tenore del Secondo Choro piglierà l'vnisono con l'altro Tenore, & il simile farà l'Aito con quello del primo Choro, & così in somma tuttel'altreparti, & siano quante si voglino. Et quando vn Choro non pigherà la voce dall'altro Choro, ò per vniso no, ò per ottana, non solo non sera buono da sentire, ma anco al pigliare delle

644 4 4 4

delle voci serà molto scommodo, & fallace. Si potrà ancora, per mostrare va rietà, fare, che'l Secondo Choro sia à vocemutata, & il Primo, & il Terzo an cora volendosi comporre à tre Chori, siano à voci puerili. Et quando si vorràfare, che tutti i due, ò tre Chori cantino vnitamente tutti in vn medesimo tempo, si farà, che i Bassi di tutti due, ò tre Choris'accordino insieme, nè si metterà mai vn Basso con l'altro in vna Quinta di sotto, quando tutti à vn tratto canteranno; perche l'altro Choro hauerà la Quarta di sopra, & discenderà con tuttele sue parti, perche quelli non sentiranno la Quinta sotto, s'il Choroserà niente lontano dall'altro. Et volendosi fare accordaretutti i Bassi, s'accorderanno sempre in vnisono, ò in Ottana; & qualche volta in Terza maggiore, nella quale non si riposerà più d'vn tempo d'vna Minima, perche detta Terza maggiore serà debile à sostentare tante voci, & così le partinon discorderanno, & i Chori potranno cantare ancora separa tamente l'vno dall'altro, che accorderanno benissimo, se bene le partiseran no lontane. Ma nelle Compositioni dei dialoghi, nei quali le particanteranno in circulo, si potranno ne i Bassi comporre delle Quinte, facendo si pe rostare i Bassil'vno appresso all'altro, per rispetto, chel'vno de i detti Bassi haurala Quarta di sopra all'altro, per lo che essendo lontani discorderebbo no; nella qual sorte di Compositioni circa'l pigliare delle voci, si terrà l'ordine sopradetto.

> Modo, che si dee tenere nello accommodare le parti della Composi-Cap.

Opratutto s'auertirà, che le parti della Compositione siano talmente Franch. prataccommodate, che l'vna dia luogo all'altra, & siano facili da cantare, & libr. 3. ca. 15. habbino bello, regolato, & elegante procedere, ne siano molto estreme, nè l'vna s'allontani dall'altra con salti, & mouimenti separati, si come, quãdo l'vna procedesse per vn salto d'ottaua, & l'altra di Quinta, ò di Quarta, ò per altri simili mouimenti posti di sopra nella settima regola: perche i moui menti, come s'è detto, quanto più seranno vniti, tanto più seranno cantabi li, & naturali, & faranno la compositione maggiormente grata, dolce, sonora, harmoniosa, & piena d'ogni buona melodia. Et perche le quattro parti, da i Musici chiamati elementali, sono messe nella Musica a guisa de i quattro elementi, tra i quali si come la Terra tiene l'infimo luogo, così la parte M.Gios. Zarl. più grane chiamata Basso occupa il luogo più grane della Cantilena, sopra Istit. har. lib. la quale, si come immedia tamente segue l'Acqua, così nell'ordine delle par- 3. capir. 58. ti procedendo alquanto più in suso verso, l'acuto hanno accommodato quella, che chiamano Tenore. Et si come tra li detti elementi sopra l'Acqua immediatamente segue l'Aria, così simigliantemente i Musici hanno accómodato la Terza parte elementale, la quale dimandano Contratenore, cótralto, ò Alto nel terzo luogo. Et si come tra gli Elementi nel supremo luo-

go segue immediatamente il suoco, così medesimamente i Musici hanno accommodato nella parte suprema quella parte, che si dimada Canto, oue-ro soprano. Et si come è inconueniente, che la Terra, ò l'Aqua si a sopra l'acuta serà grandissimo inconueniente, quando le parti si consonderanno, & che l'acuta serà messa sotto la graue, & così la graue per lo contrario sopra l'acuta: però allhora le parti renderanno buona, & diletteu ole harmonia, & seranno bene, & regolatamente accommodate, quando si sarà, che ciascuna habbia il luogo suo secondo la simiglianza di questi quattro elementi, da i quali sono chiamate parti elementali, come di sopra.

M.Giof.Zarl. Ist. har. lib. 3.cap.46.

#### Del Basso.

M.Giel Zarl. La parte del Basso allhora serà bene ordinata, quando non serà molto di lib. 3. cap. 58. minuita, ma procedendo con sigure di alquanto valore serà ordinata di maniera, che saccia buoni essetti, nè sia difficile da cantarsi.

#### Del Tenore.

Pietro Canuntiolib. 1. cap.13.
Tenor est cu iusque cantus compositi fundamentu relationis
&c.

Il Tenore, il quale è così detto, perche è quella parte, che regge, & gouer na tutta la Compositione, & mătiene col suo procedere il Modo, sopra cui è fondata; si dee comporre con belli, & eleganti monimenti, hauendo gran de auertenza, che nelle Cadenze, & nell'altre cose osserui la natura di quel Modo, ò Tuono, di che serà la detta compositione.

# Dell'Alto.

L'Alto allhora serà bene ordinato, quando serà ben composto, & ornato di belli, & eleganti passaggi, co'quali darà grandissimo ornamento, & vaghezza alla Compositione.

#### Del Canto.

Il Canto, si come è più acuto, & penetratiuo d'ogni altra parte, quanto haur à bello, ornato, & elegante procedere, tanto maggiore serà il diletto, ch'apporterà alle orecchie di quelli, che l'ascoltano.

Descrittione di alcuni salti, che sono buoni, di alcuni cattiui, & d'alcuni altri dubbij. Cap. XXI.

T perche alcuna volta occorrerà fare in vna Compositione di due voci alcuni salti con gradi, che seranno buoni, & con alcuni cattini, & dubbij; & quelli, che seranno cattini à due Voci, & à tre, seranno buoni à quattro, à cinque, à sei, à sette, à otto, à noue, & à più voci : però, acciò di tutti si possa hauer cognitione à pieno, & sapere quelli, che sono buoni, & quelli, che sono cattiui, se ne daranno alcuni essempi, i quali seranno molto vtili; & prima.

# Dell'Vnisono ad altri gradi.



Si può anco andare dalla Terza all'vnisono nel modo, che nella settima Regola s'è detto, & quì si dimostra; i quali salti, & gradi sono buoni in ogni sorte di Compositioni di quante voci si voglino, come in questo essempio.



Sono alcuni altri gradi, & salti naturali, & accidentali, co'i quali si va al- D. Nicola Vi l'Vnisono, che sono buoni, & alcuni altriancora dubiosi, dei qualitutti centino libr. quelli, che nó sono buoni, s'intenderano cattiui in sino à sei Voci, ma da sei voci in sù faranno buoni: pure che siano posti nelle parti di mezo, & no nel le parti estreme, cioè nel Canto, & nel Basso à vicenda: perche queste due parti per la loro estremità sono troppo scoperte. Et à quate più voci serà la Copositione, tato meglio per la moltitudine delle partisisaluerano: per la Pietro Aron. quale, come bé dice M. Pietro Aro Musico Fiorentino, no si possono osserua libr. 3. Istit. retutti quei legami, che alla Copositione si ricercano; li quali gradi tutti si har. cap.9.

lib. 2. cap. 3.

metteranno nei sottoposti essempi co i numeri delle voci, à quante seranno buoni.



Nè anco serà lecito fare due vnisoni tramezati da vna Secunda; ò da vna Pausa di Minime per le ragioni dette di sopra nella terza Regola, come in questo essempio; Ma quando seranno tramezate da vna pausa di Semibre-uestaranno bene per la ragione, che n'adduce l'Eccellentissimo M. Franchi no, come nei sottoposti essempi si dimostra.

Franch. prat, lib.3. cap.12. Quia pausa semibreuis integram te-poris mensu ram obseruat & ...



Nè meno serà lecito nelle compositioni di due voci porre tra due Quinte la Quarta, nè tra due Ottauela Settima, ò la Nona, ò vna Pausa di Minima, come nel presente essempio.

Sera



Serà ancora poco lodenole il fare che in vna Compositione l'vna, & l'altra parte ascendano, ò discendano insieme per monimenti di Quinta, procedendo l'vna con quattro semiminimo, & l'altra per Semibreue senza diminutione alcuna, come in questo essempio.



Perche, si come dicel'Eccellentissimo Signor Zarlino, non hanno gratia M.Gios. Zarl. alcuna, & si viene à contrafare alla Regola, che dispone che le parti proce- Istit.har. li.3. dano con mouimenti contrarij, & à quell'altra ancora, che vuole, che, quãdo le parti insieme ascendono, o discendono, l'vna di esse si moua per mouimento congiunto; il che deurebbono fare quelle parti, che contengono le Semibreui, le quali così ordinate, non fanno tale effetto, come nel sopradet to essempio si vede. Nè si farà ancora, che nella Compositione, dopò l'Ottana posta sopra vna figura di Semibrene, che discenda, & habbia sotto di se vna Minima, seguano immediatamente due semiminime; ò in luogo delle semiminime la Minima col punto; come in questo essempio.



Lequali, se bene non si può dire, che in appareza siano due Ottaue l'vna dopò

dopò l'altra, conciosia che si troui tra loro posta la Sesta, ò la Decima: nientedimeno fra vna ottaua, & l'altra non si sente varietà alcuna, oltre l'altre ragioni, che si potrebbono addurre. Infiniti altri salti si trouano oltre li sopradetti, che con molta diligenza sono stati messi sparsamente insieme da al cuni Eccellenti Mussici, & particolarmente dal R. M. Don Nicola Vicentino, dei quali la maggior parte si metteranno nei sottoposti essempi, che seranno molto vtili à, chi desidererà fare le Compositioni à due, a tre, à quattro, à cinque, à sei, à sette, à otto, & à più Voci.

Essempi di varij salti, & gradi insieme ascendenti, & discendenti

Essempio primo. Di salti, & gradi a 4. a 5. a 2. a 2. a 2. a 5. a 5. a 4. Salti&gradi. 2:20 2 2. 2 2. 2 a 3. a 4. Gradi, & salti. a 2 2. a 2.

Essempi

· Essempi di due parti, che insieme saltano.



Modo da fare, che tutti li falti cattiui, che uanno all' Vnisono diuentino buoni. Cap. XXII.

Opò la sopradetta descrittione de i gradi, & salti buoni, & cattiui, serà molto vtile il sapere in che modo il Compositore possa farc, che tut ti i cattiui, che vanno all' Vnisono, come li soprascritti, quali sono nel présente essempio, diuentino buoni.



I quali si faranno buoni ogni volta, che vna parte salterà sopra la seconda parte della Battuta co'l mezo d'vna Pausa di Minima, ouero d'vn Punto nel modo, che in questo essempio si dimostra.



De i termini delle parti nelle compositioni.

Cap. XXIII.

Canto

M.Giof.Zarl. Iffir. har. lib. 4.cap.31.

Nic. Vicent. lib.4.cap.17.

Telle compositioni di quattro, di cinque, di sei, & di sette voci i termini delle parti serranno questi; che'l Tenore sopra'l Basso potrà ascendere in sino a dodici, ò tredici voci, & co'l Semituono verrà più commoda, che co'l Tuono, & l'Alto potrà ascendere sino a quindeci voci in sedici co'l Semituono sopra il Basso; & l'estremo del Soprano co'l Basso potrà essere in sino a 19. & 20. voci co'l Semituono; & nelle compositioni di otto, ò di più voci, per commodità delle parti potrà il Soprano ascendere sopra'l Basso insino a 22. voci Hauendo però consideratione sopra la impersettione delle voci de nostri tempi, essendo così penuria delle parti estreme, come de Bassi & Soprani. Imperoche se il Basso nelle estreme sue voci non farà cor po sonoro alla Musica, restarà languida la cantilena. Così parimente se il

Canto ascenderà alle sue parti estreme con fatica, farà ingrato sentire. Saluo se tal Musica non fosse recitata con istromenti, che all'hora sarebbe buo no effetto.

> Modo, che s'ha da tenere nel mettere le parole sotto le Note. XXIIII.

T perche l'accommodare le figure cantabili alle parole, è di grandissi- M. Giol. Zarl ma importanza; resta, che breuemente si dica in che modo si deu ano cap.30. accommodare, acciò non si sentano i periodi confusi, & altri inconuenienti, chelungo sarebbe il raccontarli; mediante i quali il più delle volteauiene, che i Cantanti restano tanto confusi, che non sanno ritrouare il modo da poterle proferire. Però volendofi fuggire vn tal disordine, si farà, che sempre sotto la sillaba lunga, ò breue si ponga vna figura conueniente, cioè, che non faccia la lunga brene, & la brene lunga: eccettuandone però te Semiminime, & quelle, che di loro sono minori, le legate, & i punti, i quali se bene sono cantabili, nientedimeno non s'accommoda loro sillaba alcuna, & nelle legate tanto nel canto figurato, quanto nel fermo non fiaccom modaloro più d'vna sillaba nel principio; & non solo si terrà quest'ordine quando si correrà con vna vocale sopra le Semiminime, ò sopra le Chrome, cioè, che non si proferisca mai la sillaba sopra la prima bianca dopò la nera subito, ma sopra la seconda bianca seguente, come in questi essempi.

Istit.har.li.4.



Et quando occorrerà mettere la sillaba sopra la Semiminima, si potrà an co porre vn'altra fillaba sopra la Nota seguente. Dicono alcuni, & bene, che quando il Compositore vorrà fare vn salto d'Ottaua, non si dee nel salto di quelle due Note proferire vna sillaba della dittione nella Nota di sotto, & vn'altra fillaba nella Nota di sopra del salto: perche tale pronuncia non fa buono vdire. Fra vn salto di Quinta, per non esser tanto lontano serà manco male, & molto più sopportabile.

> Modo di riuedere le Compositioni, & emendarle da ogni sorte di errori. XXV.Cap.

Ora che s'è inteso il modo, che s'ha da tenere volendosi comporre à tre, à quattro, & à più voci; resta solo, che si vegga l'ordine, che s'ha da tenere volendo ciascuno da se stesso ritrouare ogni sorte d'errori, che

per inauertenza fossero stati commessi nella Compositione, & vedere se in esta fussero due Quinte, due Ottaue, & altri simili falli. Però, dopò che si serà fatta la Compositione à quattro, à cinque, à sei, & à più voci, si piglierà la parte del Canto, & à Nota per Nota si rassronterà con tutte le parti, cioè, con l'Alto, con la Quinta parte, co'l Tenore, con vno, ò più, che seranno, & co'l Basso. Di poi si pigliera quella dell'Alto, & si rassronterà similmente co'l Tenore, con vno, ò più che saranno, & con la Quinta parte, & co'l Basso nel medesimo modo, che si serà fatto quella del Soprano. Et il medesimo si farà del Tenore con gli altri Tenori, & col Basso à Nota per Nota: & così si ritroueranno tutti gli errori, che per inauertenza in essa fussero stati commessi, da i quali si potrà poi commodamente purgarla, & ridurla secondo l'osseruanza delle sopradette Regole.

Il fine del Secondo Libro.



# LIBROTERZO DELCOMPENDIO

DELL'ARTE DEL CONTRAPVNTO

R. M. ORATIO TIGRINI Canonico Aretino.

NEL QVALESIRAGIONA DEI TVONI, & delle Cadenze.

Che la scienza della Musica nella cognitione della ragione è più chiara, & Illustre dell'atto, & dell'Opera.

#### CAPITOLO PRIMO.

IceBoetio, che ogni Arte, & ogni Disciplina fondata nella Boet. libr. 1. ragione, è più degna dell'artificio, che dalle mani, & dal- cap.34. l'opera dell'Artencesi essercita, & è ancora molto mag- Nicol. Butt. giore, & più alto in vn'huomo l'intédere, & il sapere quello, che fu, che il fare, & essercitare quello, che sa; Perche l'Artificio corporale serue come seruidore, & la ragione 116.1.cap.1.& Come padrona commanda; nè senz'essa la mano già mai Pietro Aron.

può far cosa buona. Tanto dunque la Scienza della Musica nella cognitio- Istit. har.li.2. ne della ragione è più chiara, & illustre dell'opera, & dell'atto solamente, cap.2; quanto il corpo è superato dall'animo. Onde ne seguita, che la speculatio- Pad nel lucine della ragione non ha necessità alcuna dell'atto dell'operare; Mal'opere dato in fine delle mani, se non sono guidate dalla ragione, sono nulle. Et di già inuero, tractat. 15. quanto sia la gloria, & il merito della ragione, intendere si può da questo, che molti Artefici (per dir così) corporali, non dalla disciplina, ma da essi istrumenti pigliarono il nome, come il Citaredo dalla citara, il Tibicine dal la Tibia, & molti altri da i loro istrumenti. Ma quello è veramente Musico, chemisurata la ragione non con l'opera, ma speculando solamente possiede la Scienza del cantare. La qual cosa si vede ancora nell'opere de gli edis-C11,&

Parm. libr. 1. сар. б. Franch. prat.

cij, & della guerra, doue sono celebrati i nomi solamente de i Fondatori, & de i Trionfanti, per la ragione, & imperio de i quali furono tali cose & fondate, & ordinate, & non di quelli, che con l'opra, & col seruitio le condussero à fine. Sono dunque tre generi dell'Arte della Musica. Vno è quello, che consiste ne gli istrumenti: Il secondo circa la Poesia, & il terzo, che rede giudicio dell'vna, & dell'altra cosa . I Citaredi, & gli Organisti, & tutti coloro, che essercitano solamente gli istrumenti, perche sono lontani dal rendere ragione della Musica; però, come è stato detto, essi seruono, & di tutta la spe culatione sono ignoranti. Il secondo genere della Musica è dato à quelli, che compongono versi: & perche tutto quello, che si referisce al verso, più tosto per istinto naturale, che per ragione, è speculatione si fa:però i Poeti ancora non denno esser chiamati Musici. Il terzo genere è quel solo, che di giudicare ha la Scienza. Questo tutto nella ragione, & speculatione essendo posto propriamente alla Musica si deputerà. Et se bene il volgo ignorante non sapendo, che non è minor differenza tra'l Musico, & il Catore, che tra'l Podestà, & il Banditore, chiama Musici anco li Cantori, tra i quali alcuni si ritrouano tanto presuntuosi, & arroganti, che se bene non sanno à pena co noscere le Note, non sì vergognano publicamente per le Chiese sare il Maepter insensati stro di Capella, come già sece quello arrogantissimo Ispagnolo nella nostra Cattedrale Aretina al tempo di Guidone Monaco, & tanti altri al tempo di Paolo mio Maestro, & de gli altri, in sino al di d'hoggi, ne i quali tempi pendio cofu- nella nostra Città è occorso quello, che scriue M.T. Cicerone à quel L. Vale rio, che l'haueua pregato, che di gratia scriuendoli lo chiamasse Dottore, in tutto che susse senza dottrina, cioè, vsare l'audacia in cambio della Sapienza: Non è però, che tra l Musico, & il Cantore non ci sia grandissima dif Guidonis & ferenza; anzi tale, quale è tra la luce, & le tenebre: imperciò che il Cantore è quello, che nel canto essercita la vocesua secondo i precetti del Musico, & quelli viene à condurre con l'atto della voce, ouero del suono, & pronuncia le cantilene, che con ragione sono state fate, & composte prima dal Musico; onde il nostro dottissimo Guidone nel principio del Prologo del 3. lib. del suo Michrologo dice. Tra i Musici, & li Cantori si ritroua grandissima disserenza: perche i Mufici sono veramente scienti, & sanno con ragione quelle cose, che copongono nella Musica, & i Cantori sono, quelli che le catano, & pronunciano con la voce: onde assimigliandoli alle Bestie sogiunge. Nã, qui facit quod no fapit, desfinitur Bestia: perche si come le Bestie quello, che fan no, lo fanno senza ragione; così anco quei Cantori, che mossi da falsa ambi tione, fomentati anco il più delle volte dalla malignità, & ignoraza di quelli, che fanno poca stima della Virtù, sono veramente degni di essere assimi-

gliati alle Bestie: perche se hauessero niente di giudicio, non solo non si lasce

rebbono precipitare in vn così graue errore, ma nè anco ardirebbero pure

mai pensare simile sciochezza; & il tempo, & la spesa, che alle Chiese danno nel comprare gran copia di libri hora di questo, & hora di quell'altro Au-

Fiorangeliso lib.2. cap. 14.

Agost. lib. 11. de Ciusta. Dei hæc.

Hecigitur di cta fine prohominisarro gantiam', qui ausus in com sionis sue pro rupere, quod doctrina Gre gorii atque Cice.epist.familiari lib. 1. epist. vltima.

Gui. Arct. lib. q.cap.I.

ct Aueroe dice. Tantu dif fert homo fcieus ab homine no scié te, quantum homo ab homine picto. Fiorangel. c. ĭ **¢**.lıb.1.

tore, imeschinila farebbono con il loro nel Maestro, che insegnasse loro i primi elementi della Musica. Io ho preso à scriuere dell'arte del Contrapun to, & non le vane historie di questi Musicastri, de i quali à me pare, ch'il nostro Dottissimo Guidone habbia detto à bastanza; Ma dà che la materia mi sforza, & loro non si vergognano darne l'occasione, non mi vergognerò ancor io a dire, & perdonimi la loro rinerenza, che maili veggo per le nostre Chiese squadernare tanti libri, & alzare le braccia quanto più possano, acciò si vegga, che loro sono i Maestri di Capella, che non mi venga riso, parendomi vedere quell'Asino tanto bene descritto dal Signor Alciato, che portando quel tabernacolo à dosso, al quale vedendo inginochiarsi il populo, 7. & credendoss, che facesse riuerenza à lui, si fermana, nè con lusinghe, nè con minaccie, ò col bastone si potena far caminare più innanti. Anzi, che questi tali, il più delle volte per mostrare d'hauer composto loro quelle cantilene, che fanno cantare à i Cantori assai più sicuri diloro, le trascriuono in certeloro carte, acciò porgendole à questo, & à quello, habbia causa chi vede di credere, che siano opere loro nuouamente da loro composte: & così i pazzi ignoranti, senza andar più innanti co'l imparare, riuolti in oscurissime te nebre, circondati da ogni oscura nebbia, ò caligine, si fermano nella loro va na, & ambitiofa ignoranza; & fallo Iddio quanto fia grande, & spesso lo scãdalo, ch'il più delle volte danno à gli vditori, poiche veramente interniene Gui. Aret. in loro quello di che quasi piangendo diceua il Dottissimo Guidone, cioè. Et Prologo li. 2. chi è quello, che non piangesse? perciò che è nella santa Chiesa di Dio vno errore tanto grande, & vna discordia tanto pericolosa, ch'il più delle volte quando si celebrano i diuini ossicij, non pare, che altrimente si lodi Iddio, ma che combattiamo tra di noi. Vno discorda con l'altro; il Discepulo no achorda co'l Maestro, nè vno Discepulo è d'achordo con l'altro. Ma perche farei degno di molto maggior biasimo, che non sono questi tali, se di loro io facessi altra mentione di quella, che fece Valerio Massimo di quello, che abbrusciò il Tempio di Diana Ephesia per farsi di fama immortale, ritornando alla differenza, che fi ritroua tra'l Mufico,& il Cantore, dico, che da que sto si può molto bene conoscere, che quello pigliando il nome dalla Scienza della Mufica vien detto Mufico, & questo non dalla Scienza, ma dall'operare, come dal Comporre è detto Compositore, dal cantare è detto Cantore, & dal sonare Sonatore. Quello dunque è veramente Musico, c'ha facoltà secondo la speculatione, & la ragione conveniente alla Musica di saper giudi- M. Gios. Zarl. care i rithmi, i generi de i Canti, le permistioni, & i versi de i Poeti. Però chi desidera venir buon Musico, non creda, che quello sia veramente Musico, Nota. che oche più presto per certo istinto naturale, & vna certa prattica, che per altro gni Musico è sà mettere insieme quattro Consonanze senza ragione, ò fondamento alcu cantore, ma no, ma quello, che con ragione, & secondo le Regole, & il soggetto ricerca, ne dispone. Per il quale essendo tanto necessaria la cognitione de i Modi, ò Tuoni: però in questo nostro terzo discorso serà molto vtile il farne parti- Par.lib.a. c.6. colare,

M.Andrea Al ciat.emble.

Val. Mass. li. 8. cap. 15.

34. & hbr. 3. Istit.har. li.1. il Caprorenő

colare, & piena mentione innanti, che si venga all'altre cose, come di sopra, delle qu'ali breuemente si discorrerà nel quarto, & vltimo nostro ragionamento.

# Modo, ò Tuono quello, che sia.

Cap. II.

M.Giol.Zarl. Iftit. har-lib. 4.c.1. & nelle Dimostrat. har.nel Ra-9 Defin. 11.

Rima, che si ragioni dei Modi, ò Tuoni, che chiamare gli vogliamo, acciò si proceda ordinatamente, & meglio si possa intendere quello, di chels'ha da trattare, è necessario vedere prima quello, che sia Modo, ò Tuono. Dicono dunque i Musici il Modo, ouero Tuono essere forma, ò qua lità d'Harmonia, che si trona in vna delle sette specie della Diapason, modu gionamento! lata per quelle specie della Diapente, & della Diatessaron, che alla sua forma sono conueneuoli, i quali sono Dodici, & si diuidono in due parti, si come breuemente s'intenderà.

#### Che i Modisono dodici, & sono dinisi in due parti, cioè Autentici, & Plagali. III. Cap.

M.Giof.Zarl. nelle Dimos. libr. g. defin. XIIII. Tolomeo li. 2.c.7.& c. 10. Boet. lib.4. c. 14.8015. Plinio nella Histo. natur. lib. 6. cap. 2. Quintili. lib. T.della Musica. Vedici lib. t. della Musica di Papa Giouanni c. 10 & Il Fiorang.li. 1. cap. 30. Franch.nella prat nel 1. li. & nella Theoric. lib. Pietro Aron. nelle Ift, har-M. Giol. Zarl. Istir. har. lib. h. 5. Defi. 14.

TOra, perchel'intention mia è solo di ragionare con breuità, & facili-🚺 tà delle cole appartenenti all'Arte del Contrapunto, & fuggire tutte quelle, che generano più presto confusione, che Scienza, nè fanno à proposito alcuno à, chi vuole imparare tal'Arte: però douendosi trattare de i Modi, ò Tuoni, non starò à perdere niente di tempo nel raccontare, qua ti,& quali fussero i Modi, ò Tuoni principali, ò collaterali de gli Antichi;nè quale appresso di Noi sia il Dorio, il Frigio, il Lidio, il Mistolidio, l'Eolio, l'Io nico, l'Iasto, ò il Locrico, ouero Locrense; & dica Platone, Plutarco, Luciano, il Polluce, Apuleio, Euclide, Tolomeo, Caudentio, Aristide, Boetio, Casfiodoro, Martiano, Atheneo, Plinio, Pindaro, & gli altri quello, cheloro pare, che à Noi basta in somma hauere notitia delli dodici Modi, che da i Prattici hoggi sono messi in vso nelle compositioni dei nostri tempi, & siano poi statili Modi antichi quali, & quanti si vogliano, perche questo non è di sostanza alcuna à Noi il cercarlo. Et se pure alcuno Curioso vorrà saperlo, leg gendo la prattica, & la Theorica dell'Eccellentissimo Franchino, il Toscanello di M. Don Pietro Aron Fiorentino, & le Istitutioni, & le Demostratio ni harmoniche del nostro Signor Zarlino, potrà con sua commodità hauerne di tutti minutissimo ragguaglio, senza che Noi in cosa tanto inutile, nel Tosc. & & senza proposito alcuno andiamo consumando il tempo in vano. Venendo dunque à i Modi da i Musici Moderni ritrouati, come di sopra; dico, che sono dodici, i quali si dividono in due parti, cioè sei principali, ouero Au-4. & nelle Di tentichi, & seicollaterali, ouero plagali. I primi sono detti principali, come mottr. harm. più nobili, & perche contengono in sel'harmonica medietà tra le due parti maggiori, che sono la Diapente, & la Diatessaron, l'vna posta nel graue, & l'altra

l'altra nell'acuto; il che non si troua ne gli altri, come si dirà. Sono statianco chiamati Autentichi, ò perche hanno maggior autorità de gli altri, o ae ro per essere aumentatiui, & hanno facoltà di ascendere più sopra il loro sine di quello, che non fanno i collaterali, ò placali, che chiamare gli vogliamo; Quali sono detti collaterali, dalli lati della Diapason, che sono, come si è detto di sopra, la Diapente, & la Diatessaron: perciò che pigliate le parti nominate, che nascono dalla divisione de gli Autentichi, da quelle medesime poste al contrario, rimanendo la Diapente commune, & stabile, nascono i collaterali. Si chiamano anco plagali da questa parola Greca, cioè Plagon, chevuol dire lato; ouero da Plagios, che significa obliquo, ò ritorto, quasi obliqui, ritorti; ò riuoltati: conciosia che procedano al contrario dei suoi Autentichi, i quali procedano dal graue all'acuto, & i plagali per lo contrario dall'acuto al graue. Li principali, ò Autentichi dunque sono questi sei, cioè il Primo, il Terzo, il Quinto, il Settimo, il Nono, & l'vndecimo. Li colla terali, ouero plagali sono poi, il Secondo, il Quarto, il Sesto, l'Ottano, il Decimo, & il Duodecimo: i quali non folo fernono alla Mufica folamente, ma nelli Canti fermi ancora, si come meglio si dirà al suo luogo. Furono i Modi da principio quattro solamente, cioè il Dorio, il Frigio, il Li dio, & il Missolidio, à i quali il nostro Guidone Monaco Aretino per torre Guid. Aret. via quella grandissima dissicultà, che nasceua da cosi grande altezza, & bas- nel Michrol. sezza di voci, n'aggiunse altri quattro, cioè al Dorio il Sottodorio, al Frigio il Sottofrigio, il Lidio il sottolidio, al Missolidio il sottomissolidio, i Papa Gio. 20. quali da i Musici si chiamano Primo, Secondo, Terzo, Quarto, Quinto, Sesto, Settimo, & Ottano Tuono. Ma perchela natura degli huomini è di ritrouar sempre cose nuoue, & d'aggiungerne alle ritrouate: sono stati vltimamente da i nostri Moderni rittouati, & aggiunti questi quattro vltimi, cioè il Nono, il Decimo, l'Vndecimo, & il Duodecimo, i quali se be- lib. 1. cap. 8. ne in verità non sono nuoui, si come da molti canti Ecclesiastici si può com prendere; tutta via non sonostati per prima ben conosciuti, ma erano chiamati Modi Irregolari, come meglio s'intendera, quando si ragionerà di simil sorte di Modi. Dei quali hauendone il nostro Signor Zarlino fatto due ordini, cioè vno nelle Istitutioni, & l'altro nelle Dimostrationi harmoniche; il quale se benc è taluolta più naturale, & fatto con ragione, nientedimeno seguendo quello delle Istitutioni, come più familiare, & più facile, si dirà breuemente, quali siano le loro chorde finali, & quanto si possa ascendere, ò discendere di sopra, & disotto le dette chorde, prima che si venga ad altro particolare della formatione, natura, & Cadenze di ciascuno.

M.Giof.Zarl. Isht. har. lib. 4. cap. 12. & nelle Dim. har. Ragion. 3. nella! Defi. 15.82 16.

Franch, prat. lib.1.cap.7. nella sua Mu sica capit. 10. Fiorangelili. 1.cap.30. Franch. prat. Valerio Mas. lib.z. capit.1.

T Auendo ciascun Modo, ò Tuono la sua forma, ò qualità in vna delle 🧸 specie della Diapason, modulata per quelle della Diapente, & della Diatessaron, come di sopra; & hauendo la detta Diapente la sua chor da grauissma commune tanto all'Autentico, quanto al Plagale; però da i Musicisonostati accompagnati insieme à due, à due, ponendo la Chorda D. commune al Primo, & al Secondo. La E. al Terzo, & al Quarto. La F. al Quinto, & al Sesto. La G. al Settimo, & all'Ottano; la chorda a. al Nono, & al Decimo; & la C. all'Vndecimo, & al Duodecimo comenel presente essem pio si dimostra



Nè si dee alcuno merauigliare, se dal Decimo, all'Vndecimo non si vada con ordine continuato: perciò che essendo composto ciascun Modo d'vna Diapente, & d'vna Diatessaron, le quali Consonanze no si trouano tra questi due termini g. & f. & tra f. & g. conseguentemente in tal Positione non può terminare Modo alcuno.

Delle Sei chorde Confinali.

Cap. V.

March.Pad. Tratt. 11.c. 4. Poslunt Toni ordinari in co manus, ubi species, mant superius, & inferius possunt proprie ordinari &cc ch. Pad. nel

T, perche non sempre i sopradetti Modi, ò Tuoni siniscono nelle dette chorde D. E. F. G. a. & c. nelle quali denno regolatamente finire; Però s'ha da sapere, che tutti i Modisi possono trasportare suori delle quolibet le loro chorde naturali in tutti quei luoghi, nei quali si possono trouarele specie della loro Diapente, & della loro Diatessaron. In questo molti Prattiquæ ipsos for cisissono grandemente ingannati, i quali hanno constituito à gli otto Modile dette corde confinali in questi quattro positioni, cioè a. q. c. & d. accomodando la a al Primo, & al Secondo, la q al Terzo, & al Quarto, la c. al Quinto, & al Seito, la d. al Settimo, & all'Ottauo: non s'accorgendo, che se bene tra la detta a. & e. si ritroua la prima specie della Diapente, della qua-Corro Mar-leil Primo Modo, è composto: nientedimeno ascendendo da einsino ada nell'acuto, non ci è altrimente la prima specie della Diatessaron, si come il Primo Modo ricerca, ma la seconda specie di detta Diatessaron la quale co-Franch prat. uiene al Terzo; Nè anco volendosi discendere dalla detta a ad Everso'l grahb.1.c.8.& ue si ritroua la prima specie di detta Diatessaron appartenente al Secondo Modo

Modo ma la seconda, la quale il Quarto Modo ricerca; Et similmente come M. Gios Zarl. mai potranno terminare il Terzo, & il Quarto nella chorda b fa imi, della Istit. hat. lib. quale ascendendo in sino alla sua Ottaua, & discendedo insino ad F, graue, 4.cap. 17. sono le specie del Quinto, & del Sesto; Et come potranno etiandio terminarein c. il Quinto, & il Sesto, quando dalla detta chorda c. ascendendo all'altra c. & discendendo nel grane infino alla G.si ritro nano le specie del Setti mo, & dell'Ottano? Et finalmente, come potranno terminare nella chorda d. il Settimo, & l'Ottano, se il settimo, hauendo ad ascendere dalla detta chorda d.in sino a dd. sua ottaua; & hauendo similmente! Ottano à discédere dalla detta d.in sino ad A. ne i quali luoghi si ritrouano le specie del pri mo, & del Secondo? Laonde se alcuno dimandasse, per qual cagione il Primo, & il Secondo Modo non habbiano la lor chorda finale in a; Il Terzo, & il Quarto in L. Il Quinto, & il Sesto in c. Il settimo, & l'ottauo in d; Altro Quia ut innon si risponderebbe se non, che per la sudetta ragione non possono i detti qui Bernard. Modi terminare in queste chorde, essendo che in esse non si possono troua- species sunt rele loro specie. Et da questo si può benissimo comprendere, che gli altri quattro Modi, cioè. Il Nono, il Decimo, l'Vndecimo, & il Duodecimo, nonsono nuoui altramente, ò Irregolari, come alcuni si sono immaginati, ma de Maich. naturali. Dunquele chorde confinali non sono veramente le sopradette a. Pat. Tract. 11. h.c.d.masono queste G.a.h. & c. cioè nella G. col mezo del b. verranno à terminare il Primo, &il Secondo, nella a, Il Terzo, &il Quarto nella b. il Quinto, & il Sesto, & nella c. il Settimo, & l'Ottauo. Et conseguentemente nella d. il Nono, & il Decimo, & nella f. l'Vndecimo, & il Duodecimo, come in questi essempi si vede.

mulicales epule, que Mo dos creant. Vi



Dei Modi Perfetti, Imperfetti, Più che perfetti, Misti, & Commisti. Cap.

Ora i sopradetti Modi sono molte volte da i Musici chiamati Perfet- cap. 8. ti, Imperfetti, Più che perfetti, Misti, & commisti. Perfetti chiamano Nicol. Bure. quelli, che non mancano di veruua specie della loro Diapente, & del- Parm. libr. 1. la loro Diatessaron: di modo che adempiano la loro Diapason. Impersetti dimandano poi quelli, che mancano della loro perfettione, cioè, che non c 64. cap. 65. adempiono la loro Diapason, & mancano di qualche specie della Diapen- & 66. te, ò della Diatessaron. Più che perfetti, ouero supersui chiamano quelli,

Franch, lib.

che

che eccedono la loro Diapason per due, ò più chorde. Misti chiamano poi quelli, che se bene arrivano alla soro perfettione, nondimeno passato il termine loro discendono due, trè, ò quattro chorde sotto, & ne i termini del loro Plagale, & così per lo contrario, quando'l Plagale eccedela sua Diapente per due, trè, ò quattro chorde nello acuto, & ne i termini del suo Autentico. Commisti finalmente chiamano quelli, che sono mescolati con altri Modi del medesimo genere, come è vno Autentico con vn'altro Autentico, & vn Plagale con vn'altro Plagale; Ancora chequesta sortedi Modi, & degl'Imperfetti particolarmente, & de i più che perfetti, s'appartiene più à i Cantifermi, che alle Compositioni di Musica, delle quali in questo nostro discorso habbiamo tutta l'intention nostra di parlare: perciò che nelle Compositionisserebbe impossibile trouare vn Modo, che susse imperfetto, ò che non fusse Misto; Perche mentre la parte acuta ha il suo progresso per le specie dello Autentico, la graue all'incontro ancora ella procede, & discorre per i termini del suo Plagale. Verbi gratia, se'l Tenore serà ne i termini del primo Modo, la parte graue per lo contrario starà ne i termini del Secondo, & il simile auerrà sempre di tutti gli altri, come nel presente essempio si vede.



Deipiù che perfetti, & de i Commisti nelle Compositioni, & massimamente nelle volgari se neritrouano infinite, & senza numero: vero è, che nelle Latine si osseruano molto più i Modi, & le Cadenze, che nelle volgari, nelle quasi il più delle volte, non solo non si sente alcuna osseruanza del Modo, ma nè anco del genere, procedendo non solamente in vna delle parti, ma alle volte in tutte per discommodi; & disproportionati interualli, i quali non si denno però adoperare, se non con proposito, & quando la Cantile na, & il Modo lo ricerca: conciosia che, come dice l'Eccellentissimo Signor Zarlino, l'adoperare qualunque cosa senza necessità, & senza proposito, è cosa veramente vana, & dinota poca prudenza: oltre che genera al proprio sentimento di tale oggetto grandissimo sastidio.

M.Giol.Zarl. Istit.har.\libr. 3.cap.80.

Icono alcuni Prattici, che'l primo Modo ha cinque principij, cioè, in C. in D. in F. in G. & in a. Et alcuni altri dicono hauerne sei, cioè in Pietro Aron. C. in D. in E. in F. in G. & in a. in C. come Gloriose Virginis; In D. Istic har. libr. come l'Antifona, Cum autem sero. In E. come. Congregate sunt gentes; 2 cap. 34. & In F. come, Iterum videbo vos; in G, come, Cum appropinquaret Domi-March. Pad. nus, & in a. Come, Exicitò in plateas, & molte altre cantilene ecclesiastiche, le quali non starò à raccontare per non esser troppo lungo.

Dicono ancora, che'l Secondo n'ha cinque, cioè in A. in C. in D. in E. & Nicol. Burt. in F. In A. come, il Responsorio, Si bona suscepimus; in C. come, Similabo eum. In D. come, Vado ad Patrem. In E. come, Domine Deus Rexonni-

potens; & In F. come, Credimus Christum.

Il Terzo similmente dicono hauere tre principij, cioè in E. in G. & in C. In E. come, l'Antifona Dum complerentur. In G. come, Salua nos Domi-

ne. & in C. come, Domine mi Rex.

Dicono di poi il Quarto hauere cinque principij, cioè in C. in D. in E.in F. & in G. In C. come, Tulit ergo, in D. come, Inuebant patrieius. In E.come, Prudentes Virgines. In F. come, Inferuentis olei; & In G. come Stetit Angelus, nellib. Monastico.

Il quinto, dicono, hauerne due solamente, vno, cioè in F.& l'altro in C.In F.come, l'Antifona, Sicut nouit me pater; & in C.come, Ego sum vitis vera.

Il sesto parimente dicono hauerne due altri, cioè vno in F. & l'altro in C. come il suo Autentico. In F. come, Gaudent in cœlis: & in C. come nel Responsorio, Decantabant populus Israel.

Il settimo poi, dicono, hauere cinque principij, cioè in G. in a. in J. in c.& in d.Ing. come, Pretimoreautem; In a. come, Argentum, & aurum non est mihi; in L. come, Tulerunt Dominum meum. In G. come, Mulier

cum parit. & in d. come, Veni sponsa Christi.

Et l'ottano vitimamente, dicono, hauerne cinque, cioè in D. in F. in G. in a; & in c. In D. comel'Introito, Spiritus domini repleuit orbem terrarum. In F. come, Tu es gloria mea; in G. come, Veni sponsa Christi. In a. come, Iste Sanctus; & in c. come, Erat autem aspectus eius sicut sol. Ma perche, se bene li Modi tanto nel canto fermo, quanto nella Musica figurata, quanto alla formatione delle specie, alle Cadenze, & alla terminatione ancora sono i me desimi:tuttania, perche nella Musica, rispetto alla dinersità, & moltitudine delle parti, ci è quanto al procedere qualche differenza: però essendo il supposto nostro la Musica figurata, & non la piana; dico che non solo questi ot- M. Gios Zarl. to, ma tutti li dodici Modi hanno generalmente i loro veri, & naturali Ikit hat. libr. principij nelle chorde estreme della loro Diapente, & della loro Diates- 3 cap.i8. saron, & nella chorda mezana della loro Diapente, come ragionandosi

Franch. prat. lib. 1. cap. 8. Teatt.11.cap. Deprincipiis primi Toni. Parm. libr. r. capit. 23. & Marg.filolof. lib.s. cap. 11.

della formatione, principij, cadenze, & natura di ciascun Modo, ò Tuono separatamente, & per ordine, meglio s'intenderà.

> Della formatione, principij, Cadenze, & Natura del primo Cap. VIII.

Franch. prat. lib.1.cap.8.& in Theor.lib. 4 C.2.& C.4. Principii.

Dunque il Primo Modo Autentico è composto della prima specie della Diapente, la quale si troua tra D. & a; & della prima della Diatessaron, che si troua tra a,& d, posta sopra la Diapente", come in que sto essempio.

Li principij
veri,& naturali di que
li di que
sto, & di tutti gli altri, come di sopra, sono
nelle chorde estreme della sua Diapete, cioè
in D. & in a. & nella chorda estrema della
Diatessaron cioè in d. & nella chorda meza-Formatione. sto essempio.

na della Diapente, cioè in F. se bene si trouano infinite compositioni, che hanno i loro principij sopra l'altre chorde ancora, come di sopra habbiamo veduto anco ne ilibri ecclefiastici. Basta in somma, che i veri, & naturali

suoi principij sono questi, come in questo essempio si dimostra.

Fine.

Circa'l suo fines'è detto di sopra di tutti. Vn'altra forte di fini mezani si osseruano non solo nelle com-positioni di Musica, ma nei Canti ecclesiastici ancora, nel fine di ogni claufola, ò Periodo, & d'ogni per-

fetta oratione, i quali li Musici chiamano Cadenze; che sono grandemente necessarij per la distintione delle parole, che generano il senso perfetto nel la oratione; Delle quali, perche si ragionerà à pieno subito dopò i Modi; però basterà per hora sapere, che in tutti i Modi, ò Tuoni si trouano di due forti Cadenze, cioè Regolari, & Irregolari le Regolari sono quelle, che si fan no in tutte quelle chorde estreme della Diapente, & della Diaressaron, doue habbiamo detto esfere li suoi veri, & naturali-principij. Le Irregolari, le quali anco da i Musici sono chiamate peregrine, come al suo luogo si dirà, sono quelle, che si fanno nell'altre chorde. Questo Modo, ò Tuono è di natura parte mesta, & parte allegra; Perciò se le potranno accommodare benissimo quelle parole, che seranno piene di grauità, & trattano di cose sententiose, & alte, acciò che l'Harmonia conuenga con la materia, che in esse si contiene. le sue Cadenze vere, & naturali sono in tutte quelle chorde, che di sopra si è detto, come nell'infrascritto essempio

Natura.



Cadenze vere, & naturali del primo Modo.

IX.

Franch. prat. L Secondo Modo collaterale, ouero Plagale del primo si compone della lib.1.cap.9.& prima specie della Diapente a & D. posta nell'acuto, & della prima della in Theor. li. Diatessaron D. & A. posta nel graue, come in questo essempio La-l- Questo ancora ha i suoi principij veri, & naturali ne gli Formatione. Principii. estremi della sua Diapente, & della sua Diatessaron, & nella chorda mezana della Diapente, & ancora che si trouino delle cantilene tanto nella Musica figurata, quanto nella piana, le quali hanno il loro principio per l'altre chorde, come sopra si è mostrato; basta in esfetto, che questi sono i suoi veri, & naturali, come in questo essempio
Nelle quali chorde ha le sue
vere, & regolari cadenze; & de sono Irregolari, cotutte l'altre, che si trouano. nel primo Modo. Questo nella Musica rare uoltesi troua nelle sue proprie chorde, ma il più delle volte si troua trasportato per vna Quarta col mezo del b. Et si come il Primo ha gran conuenienza col Nono, così questo l'ha col Decimo. Dicono alcuni, che questo Modo è di natura lagrimenole, & Natura. humile; & perciò è stato molto vsato da gli Ecclesiastici in cose meste, & lagrimeuoli, per esfere molto atto à quelle parole, che rappresentano pianto, M.Gios. Zarl. mestitia, calamità, & ognisorte di miserie; & le sue Cadenze regolari sono Istit. har.lib. 4.cap.8. queste infrascritte Cadenze Regolari del secondo Modo. Del Terzo Modo. Cap. X.L terzo Modo Autentico si compone della seconda specie della Diapen-Franch. prat. lib. I. cap. 10% te, la quale si trona tra E & h. & della secoda della Diatessaron, che si tro & in Theor. ua tra h. & e. posta sopra la Diapente, come in questo presente essempio lib.4. cap.5. Sono i suoi principij veri, & naturali nelle chorde estre- Formatione.

me della sua Diapente, & della sua Diatessaron, & nella Principii.

chorda mezana di detta Diapente; & se bene di questo Modo si trouano molte cantilene ecclesiastiche, & di Mu sica fuori di tali chorde, tuttania questi sono i suoi veri, & naturali, come nel presente essempio. Harring gli altri due sopradetti; & Nelle quaichorde ha Nelle quaichorde ha le sue Cadéze regola-ri, si come s'è detto de queste chorde, fono Irregolari, come disole sue Cadéze regola-

1.ca. 6. & 11.

Franch. prat.

Natura

Franch. prat. .lib.3.cap. 15. Nicol. Burt. Parm. libr. 2. cap. 5 M.G.of.Zarl. lair, har.lib. 4.cap.20.

pra. Hanno detto alcuni, che questo Modo è molto atto à commouere ad ira; la onde, dice il nostro Guido Aretino, che per tale rispetto gli Antichi lo dipingenano con colore rosso. Alcuni altri dicono, che la natura sua è di commouere al pianto: per lo che gli accommodarono quelle parole, che sono lagrimeuoli, & piene di lamenti. Questo essendo mescolato col nono, ha la sua harmonia alquanto men dura. Sono dunquele sue vere, naturali,& Regolari Cadenze queste infrascritte.



Cadenze regolari del Terzo Modo.

Del Quarto Modo.

XI. Cap.

Franch. prat. li. 1. cap. 11. & in Theor. lib. 4 cap. 8. Nicol. Burt. Parm.1.2.c.5. Forma.

I Quarto Modo Plagale è composto della seconda specie della Diapente, che si troua tra b. & E. & della seconda della Diatessaron posta nel graue, cioè E. & A. come in questo presente essempio si dimostra.

Questo ha i suoi principij regolari nelle chorde g. E. G.& b. come in questo presente essempio



Principii. Cadence.

Natura.

4.cap.21.

Appresso gli Ecclesiastici ha i suoi principij irregolari in altre chorde, come di sopra. In questi medesimi luoghi si trouano anco le sue Cadenze Regolari; & le Irregolari si trouano medesimamente nell'altre' chorde, come si è detto. Dicono i Musici, che questo Modo s'accommoda grandemente à pa role lamenteuoli, che contengono tristezza, ouero supplicheuole lamentatione, come sono, materie amorose, & quelle, che significauo otio, quiete, M. Giol Zarl. tranquillità, adulatione, fraude, & detrattione; la onde da molti èstato Istit. har. lib. chiamato Modo adulatorio. Vero è, che questo è assai più mesto del Terzo suo Principale, & il più delle volte si trasporta per vna Diatessaron nello acuto col mezo dellà chorda b. in cambio della q. Sono dunque le sue Cadenze Regolari, come di sopra, nell'infrascritte chorde, come in questo essempio.



Cadenze Regolari del Quarto Modo.

Del quinto Modo. Cap. XII. L Quinto Modo Autentico si compone della terza specie della Diapente, Franch. prat! chesi trona tra F.& C;& della terza, & vltima della Diatessaron C.&f. po lib. 1. e. 12. & sta nella parte acuta; come in questo presente essempio. Li principij veri, & naturali di questo Modo sono nelle chorde F.a, c, & f. Et, se bene si ritrouano altri principij fuori di queste chorde ne i canti ecclesiastici, come di sopra; tali principijnon sono però naturali. Sono dunque li naturali suoi della sua Diapente, & della Diates-Formatione: principij questi. saron, & nella chorda mezana di Principii. Haleine Caden detta Diapente, cioè in quelle so- Cadence. le parti estreme pradette chorde, nelle quali ha i ze Regolari nelsuoi veri, & naturali principij, cioè in F. a. C. & f. Le irregolari poi si fanno nell'altre chorde. Questo Modo è di natura gioconda, modesta, allegra, Natura. &'dilettenole: però gli Antichi gli accommodarono parole, & materie, che contenessero alcuna vittoria; onde lo dimandarono Modo giocondo, mo- M. Giol. Zarl. desto, & diletteuole. Le sue Cadenze regolari, come di sopra, sono nelle leit. har lib. chorde poste nell'infrascritto essempio, ouero nell'ottaua di sopra, che sono le medesime: nè importa cosa alcuna se siano descritte nella parte acuta, ò nella graue.

c.7.82 lib.3.c. 15. & nella Theor. lib.4.

Del sesto Modo.

Cadenze Regolari del Quinto Modo.

Cap. XIII.

TL Sesto Modo Plagale si forma della terza specie della Diapente, la quale Franch. prac. si trona tra C. & F. & della terza specie della Diatessaron, la quale si trona lib.1. cap.13. tra F.& C. pósta nel graue, come nel preséte essempio. Questo Modo ha i suoi principij veri, & naturali in queste chorde, cioè C, a, F. & C. fuori delle quali, se bene se ne trouassero nell'altre chorde, quelli non sono però naturali, ò regolari, come questi. Questo da i Mu-Nelle quali chorde ha similmente le sue Cadenze Regolari; inell'al-Mododinoto, & M Giol. Zarl. le sue Cadenze Regolari; nell'altre poi si fanno le irregolari. H lagrimenole à dif Istit.har.libr. ferenza del Secondo, quale è più tosto sunebre, & calamitoso, che altro. 4 cap. 33. Di questo si trouano molte Cantilene Ecclesiastiche graui, & deuote, & che contengono lagrime, le sue Cadenze Regolari dette di sopra sono queste poste nell'infrascritto essempio. Compen di Musica.

Cadenze



me habbiamo detto de gli altri di sopra. Dicono i Prattici, che questo Modo è di natura soaue, & contiene in se vna certa naturale dolcezza, & soauità, che con somma gio condità riempie gli animi de gli ascoltanti, & è al tutto lontano dalla lascinia, & da ogni vitio; ondel'hanno accompagnato co parole, ò materie mansuete, accostumate, & graui, le quali contengono co se profonde, speculatine, & dinine, come sono quelle, che sono accommodate da impetrar gratia da Dio: & però ne i libri Ecclesiastici si tronano di questo Modo infinite cantilene; le sue Cadenze Regolari, come disopra, sonol'infrascritte.

Cadenze Regolari dell'Ottauo Modo.

Del Nono Modo.

Cap. XVI.

L Nono Modo autentico si compone della prima specie della Diapente, quale si trona tra a, & e, & della seconda della Diatessaron, la quale si tro ua verso l'acuto tra e, & aa, come in questo essem-

pio si dimostra.

Questo Modo non è veramente nuouo, ma antichissimo, se bene è stato gran tempo incognito, & pri-

uo del suo propio nome, & chiamato Primo Modo Irregolare da tutti i Prattici poco accorti, che se bene tra le chorde a, & e si ritro na la prima spe cie della Diapente, non per questo si troua poi la prima della Diatessaron trale chorde e, & a a. come di sopra si è detto ragionandosi delle chorde confinali: Questo Modo ha i suoi principij Regolari

nelle chorde a.c.e. & a a, come in questo essempio.

Nelle quali chorde ha anco le sue Cadenze Regolari come gli altri, & le irregolari si pongono poi nell'al-

tre chorde. Questo Modo ha grandissima conformità col primo, per essere Natura. la prima specie della Diapente tra loro commune. Alcuni l'hanno chiamato Modo aperto, & terso attissimo à i versi lirici, al quale s'accommodano benissimo quelle parole, che contengono materie allegre, dolci, soaui, & sonore; Hale sue Cadenze Regolari nelle chorde sopradette, come nell'infrascritto esiempio.

Cadenze regolari del Nono Modo.

I Det

M. Giol. Zarl. Ittit har libr. 4.cap.26.

Formatione.

Principii.

Cadence.

#### Del Decimo Modo

Cap. XVII.

| 和北京                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| principer.                                       | e, & a, & della seconda della Diatessaron a, & E. posta nel graue, come in questo essempio.  Questo Modo ha i  fuoi principij rego  la Diapente in queste chorde e, c, a, lari nelle chorde  & E, come in questo essempio si di-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cadence.                                         | monta, Laterata Cadenze regolati; i irregolari ii pongono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Names.                                           | nellequa de l'altre chorde nel modo, che si è detto li ha an- de l'altre chorde nel modo, che si è detto de gli altri. Questo Modo, perche si serue co le sue do, & della Diapente, che e commune al secondo, & della Diatessaron, che serue anco al Quarto, si può dire, che anco egli partecipi della natura dell'vno, & dell'altro, & però gli si conuengono quelle parole, ò materie, che habbiamo detto di sopra conuenirsi all'vno, & all'altro Modo. Sono dunque le sue Cadenze regolari, nelle chorde poste nello infrascritto essempio. |
|                                                  | # 10 0 A   LA A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                  | Cadenze Regolari del Decimo Modo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                  | Dell Vndecimo Modo. Cap. XVIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M.Giol.Zarl. Istit.har. lib. 4.c.28. Formatione. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| principis.                                       | Questo ancora ha i suoi principij regolari nelle chor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Caden <b>ce:</b><br>Nat <b>ura</b> .             | de estreme della sua Diapente, & della Diatessaron, & nella chorda mezana; come in questo essempio.  ha ancora le sue Cadenze regolari nelle medesime chorde; l'irregolari si trouano nell'altre chorde. Questo Modo per esser molto to atto, & frequentato nelle danze, & ne i balli, l'hanno chiamato alcuni Modo lascino, & ha gran conformità col Terzo. Sono dunque le sue Cadenze regolari le infrascritte.                                                                                                                                |
|                                                  | Cadenze Regolari dell'vndecimo Modo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Del



Cadenze Regolari del Duodecimo Modo.

Epilogo de i termini di tutti i Dodici Modi per le chorde Regolari, & irregolari nella parte del Tenore. Cap. XX.

Ora da che è stata fatta particolar mentione della formatione, principij, Cadenze, & natura di ciascun Modo: acciò più facilmente si possa capire quello, che si è detto; serà molto vtile il dimostrare per ordine gli essempi de i termini di tutti, prima nelle chorde Regolari, & di poi nelle irregolari nella parte del Tenore, la quale, come disse il Dotto, & faceto Poeta Mantouano, è il regimento delle voci, & guida de i Tuoni; Poet. Merl. Però incominciando dalle chorde Regolari, i termini di ciascuno sono gli nella Macha. infrascritti.

Terminide i Modisopradetti nelle chorde regolari.



Tenor est nocum rector uel guida Tonorum.





Nelle quali chorde ciascun Modo, come benissimo si vede, ha le sue specie cioè, quelle della Diapente, & quelle della Diatessaron, come nelle propie, & regolari; la onde con ragione si può veramente dire, che le chorde confinali non siano a. h. c. d. e. & g. tra le quali non si ritrouano dette specie, co me s'è detto di sopra; ma, che siano queste G. a. b.c. d. & s. come benissimo i soprascritti essempi dimostrano.

Della Cadenza; quello che ella sia; di quante sorti; & in che modo s'hab bia à usare nelle Compositioni. Cap. XXI.

Ssendosi già tante volte fatto mentione della Cadenza, tempo è hor- M.Gios. Zarl. mai, che si vegga quello, che ella sia; di quante sorti cadenze si ritrouino, & come la si dee vsare nelle compositioni. Dicono dunque i Prat- D. Nicola Vi tici, la Cadenza essere vn certo atto, che fanno le parti della catilena, il qua-cent. libr. 3. le dimostra, che vuole significare di far cadere il fine della conclusione del cap. 24. parlare, ò della cantilena: la onde è stata detta cadenza quasi, che cade, & conclude la oratione, o nero l'Harmonia. Et se bene la Cadenza nella Musica è di grandissimo ornamento: tuttauia non per questo si dee vsare nelle compositioni, se non quando s'arriua alla clausola, ouero periodo della Prosa, ò del verso, in quella parte, che termina il membro di essa, onero vna delle sue parti; & non come fanno alcuni Compositori, & sonatori ancora, che non confiderando tal volta la cagione perche sia stata ritronata; nel principio delle loro compositioni, & sonate incominciano à fare le cadenze ananti, che à pena l'habbino incominciate: & quello che è peggio le fanno il più delle volte fuori di quelle chorde, ch'il Modo, ò Tuono, sopra'l qua le è la compositione, ò la sonata, ricerca. Tanto dunque è la Cadenza nella Musica, quanto la virgula, & il Punto nella Oratione; Et si trouano di due sorti cadenze, cioè vna di quelle, che terminano per vnisono, & l'altra di quelle, che finiscono per ottana. Se neritronano anco dell'altre, che finiscono per la Quinta, alcune altre per Terza, & alcune per altre diuerse Consonanze, le quali non sono chiamate assolutamente Cadenze, ma Cadenze

denze imperfette; Tutte le quali secondo alcuni sono di tre sorti, cioè maggiori, Minori, & Minime, come ne i sottoposti essempi.



Cadenze Minime.

Le quali Cadenze sono di due sorti, cioè semplici, & diminuite. Le semplici sono quelle, che procedono per figure, ò Note simili senza dissonanza alcuna, come in questi essempi.



Le diminuite sono poi quelle, che si fanno con diuerse figure, tra le quali si ritroua la sincopa, nella quale, nelle Cadenze terminate per l'Vnisono si ode la seconda, sopra la seconda parte, come ne i sotto posti essempi si dimostra.









Le quali Cadenze si possono fare ancora in tutte l'altre chorde, secondo che'l Tuono ricercherà, nel medesimo modo, che di sopra: pur che si osser-uino le sopradette Regole del Contrapunto, & particolarmente la Settima, di andare dalla Consonanza impersetta, alla impersetta con la più vicina.

#### Delle Cadenze terminate per Ottaua.

Cap. XXII.

E Cadenze terminate per Ottana vogliono essere in tal modo ordinate, che la prima, la seconda, & la terza Nota della parte acuta; & la prima, la seconda, & la terza della parte grane si monino con monimenti contrarij, & congiunti, l'vna parte con l'altra; & la seconda Nota della parte acuta sia distante per vna Sesta maggiore dalla seconda della parte grane. Si fanno ancora alcune volte le medesime Cadenze con monimenti congiunti, & insieme discendenti nelle prime, & seconde Note dell'vna, & dell'altra parte: & alcun'altre volte con monimenti separati, il che non importa cosa alcuna, pur che le seconde Note siano poste l'vna dall'altra distanti per l'internallo di Sesta maggiore, & l'vltime finischino in Ottana, come di sopra. Et perche queste ancora sono semplici, & Diminuite; il medesimo si osserva come di sopra, cioè, che le semplici seranno tutte Consonanti, & le Diminuite hauranno la Sincopa, ouero il punto, & si odirà la Settima nella seconda parte, come ne i sottoposti essempi.

| man a man a man a de sa de sa de sa a de la sa de la colon de la c | ماري موروب في المرسوب مي من المرسوب من المرسوب في المرسوب |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |
| EQ- 100-100-100-100-100-100-100-100-100-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                     |

Nelle Cadenze tanto semplici, quanto Diminuite si possono cambiare le parti: & sare che la parte grane saccia il medesimo passaggio, c'ha satto l'acuta, & cosi per lo contrario, come in questi essempi si dimostra.



Si pongono anco da i Pratticile Cadenze con il punto nella Semibreue in cambio della fincopa nel modo infrascritto, il quale non è però molto da vsarsi nelle compositioni, se bene è in vso: percioche, come benissimo dice l'Eccellentissimo Signor Zarlino, oltre che non si osserua tutto quello, che ricerca la Cadenza, ancora non sodissa a pieno il sentimento; come in questi essempi.



Della Cadenza terminata per Quinta, ò per Terza, ouero per altra Consonanza. Cap. XXIII.

STerza, ouero per altra Consonanza, le quali sono chiamate Cadenze impropriamente; & sono loro ancora di due sorti, cioè Semplici, & Diminuite. Le semplici sono tutte consonanti, & contenute sotto le medesime figure, come di sopra. Et le Diminuite sono quelle, nelle quali si ode la Quarta nella seconda parte della Sincopa, & non altra Dissonanza, come nei sottoscritti essempi.

| -       |                                       |                | -                      |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|---------------------------------------|----------------|------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A       | A A                                   | -9-7-A-        | -5-9-5-                | -6-7- | A A   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| F-0-0-4 | 4.4-6-                                |                |                        |       | 4.0.4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| U       |                                       |                | A STATE OF CONTRACT OF |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -       |                                       |                |                        |       | f     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| E       | and make the street, gas addressed.   | - A - O - A    | - 22-                  |       |       | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DAVA    | VOA                                   | - Constitution |                        |       | 4-7   | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |
| -       | Company in a regard gap galact gar by |                |                        | -     | 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | 4.5                                   |                |                        |       | 8     | Cadenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Cadenze Diminuite, terminate per Quinta, ouero per Terza, ò per altra Consonanza.



Le quali non si deono vsare molto à dilungo nelle Compositioni di due Voci: conciosia che l'ascendere, & il discendere per li soprascritti mouimenti, come dice il sudetto Signor Zarlino, è proprio della parte grauissima di alcuna Compositione fatta à più voci, nella quale si vsano. Non si porranno dunque molto spesso, & quando si vorranno porre, si metteranno nel mezo, & non nel sine della Compositione; è ben vero, che quando anco si ponessero nel principio, ò nel sine per qualche occasione di suga, ò d'imitatione, non sarebbe molto grande inconueniente: pur che l'ultima Nota della Cantilena sinisca in Consonanza perfetta osseriando il Tuono di che serà composta, & l'ottaua & vltima Regola del Contrapunto, come di sopra nel lib.2. nel Cap. 3. è stato detto.

Delle Cadenze naturali, & accidentali, che fuggono la Conclusione. Cap. XXIIII.

Ltra le sopradette, si ritroua ancora vn'altra sorte di Cadenze, che fuggono la Conclusione, le quali sono assai megliori à tre, & à più, che à due voci; nelle quali si dee sempre auertire più che si può, che isalti siano in tal maniera composti, ch'il Cantore non possa fallare la loro intonatione; Delle quali si daranno alcuni essempi, mediante i quali si potrà etiandio venire in cognitione dell'altre in qual si voglia altro luogo, oue tornerà più commodo, & secondo che'l Modo, ò Tuono ricercherà.

n Em





Queste Accidentali, à mio giudicio, sono alquanto difficili à pigliarsi: tuttania si sono messe tra l'altre, acciò douendosi à pieno ragionare delle Cadenze, non ci restasse sorte alcuna di esse, senza farnementione. Nel resto, perche in questo non conuengo molto con i Chromatisti, à i quali io lascio tutta la prattica delle sopradette Cadenze; in tutto, & per tutto mi rimetto ad ogni meglior giudicio, & à quanto dottissimamente ne scriue!' Eccel-Ientissimo Signor Zarlmo. Main qual modo si possino per diuersi modi Istit.har.libr. ordinarele Cadenze, perche sarebbe impossibile il darne l'essempio di tut- 3. cap. 80. ti, si porranno questi altri pochi essempi, mediante i quali si potrà facilmente comprendere il modo, che si hauerà da tenere nel ritrouarne dell'altre.



Che non si faccino le Cadenze tutte Consonanti sincopate, è col punto;
nè si ponga la Diapente superflua in luogo della
uera. Cap. XXV.

Sono in questa maniera ordinate, cioè, che essendo'l Tenore vna Terz a sopra il Basso per mouimento congiunto d'vn Tuono; & ritornando l'vna, & l'altra parte à i suoi primi luoghi, la parte acuta fa la Cadenza distante dalla graue per vna Quinta verso l'acuto, come in questo essempio.



La quale oltre all'essere pochissimo grata all'orecchie, sonandosi nello Istrumento contiene in se tre Quinte: Però s'auertira molto bene' di non fare di questa sorte Cadenze. Et perche la Cadenza senza la Dissonanza non ha gratia, ò leggiadria alcuna, come sono quelle, che sincopate, ò col'punto procedono per le istesse figure in questo modo.



Le quali Cadenze non s'vseranno in modo alcuno. S'auertirà ancora di non sare, che alcuna parte saccia la Cadenza, quando l'altre parti sussero in tal maniera ordinate, che qualunque altra delle più graui sacesse la Quin ta con la Nota mezana della Cadenza posta nello acuto, sacendo il mouimento congiunto del Semituono, quando tal sigura si potrà segnare con la cissa metro con semituono, sarebbe cosa dissicile, che'l Cantore in tal caturalmente col Semituono, sarebbe cosa dissicile, che'l Cantore in tal caso potesse hauere riguardo di non la proferire in quel modo, che si proferisce naturalmente; onde verrebbe à commettere errore, & à porre vna Dissonanza in luogo della Consonanza, ponendo la Diapente supersua in luogo della vera, come in questo essenzio.

Nel



Nel quale le penultime Note del Tenore, & dell'Alto hanno tal Diapente superflua in cambio della Consonanza, come si ricerca alla Cadenza.

Delle Cadenze à tre, à Quattro, à cinque, & à sei uoci.

Cap. XXVI.

E T perche, s'io non m'inganno, s'è detto à sufficienza delle Cadenze à due Voci: acciò più facilmente si possa scorgere il modo, che s'haurà da tenere nel farle à tre, à quattro, à cinque, & à sei Voci: in tutto che in molti, & quasi infiniti altri modi si possino fare, nondimeno si porranno alcuni essempi, da i quali serà cosa facilissima, il sapere in vn subito il modo, che si dee tenere volendo si fare le dette Cadenze, mediante i quali essempi si potrà anco facilissimamente ritrouarne dell'altre.

Essempio delle Cadenze à tre Voci.





Cadenze à quatro uoci.



Et sebene le Cadenze a quatro voci sono poste solamente ne i sopra scritti luoghi; nondimeno si possono fare anco in qualunque altro luogo, oue tornerà più commodo, & il modo di che serà composta la cantilena ricereherà; simigliante s'intenderà ancora dell'altre seguenti di cinque, & di scivoci, le quali si porranno ne i sottoposti essempi.

Compen di Musica.

L Cadenze

Cadenze à cinque in C. sol fa vt.

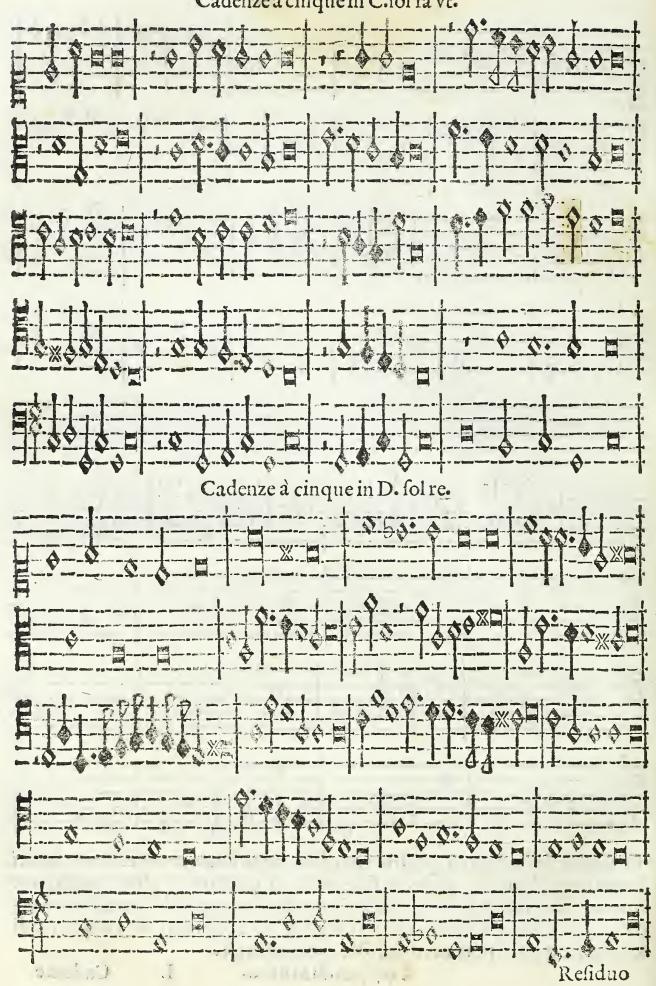

T E R Z O. Residuo delle Cadenze a cinque in C. sol sa ur.



# Cadenze à cinque in e la, mi.



Residuo delle cadenze a cinque in ela, mi.





Residuo delle cadenze a cinque in g. sol revt.



# LIBRO

Essempi delle Cadenze à sei voci.



Residuo delle Cadenze à sei noci.

Cadenze à sei voci.



Residuo

Residuo delle Cadenze à sei uoci.



### LIBRO

Cadenze à sei voci-







Da quali essempi si può facilissimamente comprendere il Modo, che s'ha da tenere nel fare le Cadenze à Quattro à Cinque, & à Sei Voci in qual si voglia altro luogo, ò chorda, secondo, che il Modo del quale serà la Compositione richiederà, come di sopra, & come più à pieno di sotto s'intenderà. Hora in che Modo s'habbino à fare tutte le Cadenze, cioè tanto quelle, che sono descritte ne i sopra notati essempi, quanto tutte l'altre ancora, si dirà breuemente nel seguente Capitolo.

Che le Cadenze si faccino regolatamente, & secondo ch'il Modo,
ouero Tuono ricerca. Cap. XXVII.

7On serà però in arbitrio del Compositore il fare delle Cadenze: ma si faranno regolatamente, & secondo la forma, & natura di quel Modo, ò Tuono, di che serà la Compositione; imperciò che, si come i Modisono di specie, & di natura tra ioro differenti, così anco sono di Cadenze, come di sopra si è detto. Però in questo serà molto bene auerrito il Compositore, cioè di dare principalmente à ciascuno le sue proprie, & naturali Cadenze. Et perche sogliono anco spesse fiate i Musici intromettere in vna Compositione satta sotto vn Modo, alcune Cadenze d'vn'altro, le quali dimandano Peregrine; in queste dunque vserà grandissima diligenza: però che, si come essendo messe in vn'altro Modo discretamente producano al sentimento nostro buono, & gratioso effetto; così anco per lo contrario messe senza giudicio, ò consideratione alcuna, rendono la Compositione pochissimo grata, anzi priua al tutto d'ogni gratia, & bontà. Onde per tal rispetto, acciò si tolga via ogni errore, che si potesse commettere nel comporre tale Cadenze, si sono dimostrate qualisiano le proprie, & naturali di ciascun Modo, le quali essendo bene conosciute, serà à ciascuno più facile assai il farne dell'altre fuori delle proprie, & naturali chorde discretamente, & con giudicio, acciò la Compositione sia più diletteuole, più gratiosa, & più bella.

Modo di conoscere qual si uoglia Compositione di che Modo ella sia dalla Cadenza finale nella parte del Tenore : Cap. XXVIII.

On è dubbio alcuno, che chi hauerà bene inteso quello, che di sopra è stato detto intorno à i Modi, & alle Cadenze, saprà benissimo
conoscere, & anco comporre la Musica sopra tutti i dodici Modi;
Ma perchenon è concesso così à tutti l'intendere egualmente, & à pieno
capire quelle cose, che communemente da tutti si trouano scritte: però,
acciò meglio si possino conoscere i Modi in ogni Compositione dalla parte
del Tenore, si descriueranno tutte le Cadenze sinali di detta parte nelle chor
de regolari, mediante le quali serà facilissimo il conoscersi in vn subito senza fatica alcuna, come meglio ne i sottoposti essempi si dimostreranno tutte per ordine.





Modo di conoscere i Modi dalla parte del Basso per la Cadenza finale nelle corde regolari (ap. XXIX.

T perche la parte del Basso è la base, & sondamento di tutte l'altre, co me, bene dimostrò il faceto Mantouano Poeta dicendo. Bassus alit voces, ingrassat, fundat, & auget. Essendosi datigli essempi di tutte le Cadenze finali del Tenore per le chorde-regolari: per maggiore intelligenza si daranno anco gli essempi di tutte le finali della parte del Basso per le medesime chorde regolari: acciò mediante l'una, & l'altra di queste due Parti, ciascuno possa facilissimamente sapere, & conoscere in un subito ogni compositione di qual Modo, ò Tuono ella sia.









Modo di conoscere i Modi trasportati col mezo del b. nella parte del Basso. Cap. XXXI.

T per dar fine à questo nostro terzo ragionamento circa i Modi, ò Tuo ni, & loro Cadenze, intorno alle quali materie, à mio parere, s'è detto à bastanza: hauendo dimostrato il modo, che s'ha da tenere à voler conoscere i Modi trasportati dalla parte del Tenore, è ragione uole, che anco il medesimo modo si dimostri nella parte del Basso, nella quale si metteranno tutte le Cadenze sinali delli dodici Modi, come ne i sottoposti essempi, mediante i quali serà facilissimo il conoscere dalla detta parte ogni compositione sotto qual si voglia Modo, composta.



Delli Dodici Modi nuouamente posti in consideratione dall Eccellentissimo M. Gioseffo Zarlino. Cap. XXXII.

Condo la divissone della Diapason, quale procede per le lettere Grego-lib. delle Di-Priane, & Antiche A. G. C.D. E.F. & g. & del nuono ordine delli dodici nuouamente postiin consideratione dall'Eccellentissimo Signor Zarlino secondo la nuoua divissone della Diapason dall'istesso fatta, & ritrouata secondo la natura del numero harmonico, & collocata tra le chorde, C.D. E.F.G. a, & h. fecondo le Sillabe, & Vocidel nostro Guido Monacho Aretino, come di sopra; Et con perfetto giudicio considereranno l'interrotta varietà di quelli, & la grandissima commodità di questo bello, naturale, & continuato ordine Moderno, parerà forse vano, & superfiuo il ragionamento da noi fatto di sopra intorno à tale materia: Ma chi molto bene con sidererà il fine, per il quale noi habbiamo ciò fatto, cofesserà ingenuamente non essere stato errore alcuno l'hauere fatto mentione anco di quelli, si per essere tanto in vso, come dicemmo di sopra, come anco, acciò ciascuno lib.1.c.14. Intelligente hauendo innanti l'vno, & l'altro, possa meglio conoscere quan to questa nuona Dinisione della Diapason, & questo nuono, & bello Ordine de' Tuoni siano più commodi, & più naturali de gli altri posti di sopra. I quali, se bene, come dice l'istesso Signor Zarlino ad alcuni nella pri-lib. della Dima vista paressono difficili: tuttauia l'vso, il commodo, & l'ordine così bel-most.hai.Ralo. & continuato faciliteranno il tutto. Et si come insino à hora da buo- gionamento. Desin 8 na parte de i Musici Moderni; in Francia, in Elemagna, in Spagna, & anco nella nottra Italia sono stati riceunti: così anco si può securamente sperare, che in breuissimo spatio di tempo siano per essere vniuersalmentericeunti & abbracciati. Per la cognitione de i quali sarà grandemente necessaria la sopradetta nuoua dinissone della Diapasson, à questo particolare effetto da noi messa di sopra. Le specie della quale, si come non si possono lib.t. cap. 14. modulare se non in dodici maniere: percioche in sei modi si troua harmonicamente diuisa: & in sei altri modi arithmeticamente: onde tutte queste maniere ascendono al numero di Dodici: così li Modi non sono, nè possono essere più, nè meno di dodici. Et acciò meglio s'intenda. Allhora si di- lib. delle Dice la Diapason essere harmonicamente dinisa, quando da vna chorda me-most.har.Razana è partita in vna Diapente, & in vna Diatessaron: dimaniera che la Dia-gionamento pente sia collocata nella parte graue di essa, & la Diatessaron nell'acuta. Così similmente allora si dicela Diapason essere arithmeticamente diuisa: quando per lo contrario da vna mezana chorda è in tale maniera partita, che nella parte graue di essa sia accommodata la Diatessaron, & nell'acuta la Diapente. Et perchese bene sette sono le sue specie: essendo che tra la settima specie, che si troua tra queste chorde q. C.D. E.F.G.a. & q. non

mostr. sharm. Ragionamen to 5. Defin. 8.

5. Def.12. 13.

cade alcuna chorda mezana, che harmonicamente la possa dividere in due

parti: così non vi cade modulatione alcuna di alcun Modo, principale, ò autentico: così anco la quarta specie non riceuendo la diuisione arithmetica, conciosia che non essendo tra F. & g. la Diatessaron, nè tra g. & s. la Diapenté, non sarà anco la L. mezana, la quale divida arithmeticamente in due parti, non può caderui modulatione alcuna di alcun Modo non Principale, ouero Plagale. Di maniera che questi Tuoni Moderni sono ancora loro Dodici, come gli altri di sopra, & si dinidono loro ancora in due parti, cioè in Principali, ò Autentichi, & in Collaterali, ouero Plagali. Nella prima si pongono quelli, che sono contenuti nella Diapason harmonicamente dinisa, cioè li Principali, ò Autentichi, & nella seconda si pongono quelli, che sono contenuti nella Diapason arithmeticamente diuisa, cioè li Collatterali, ouero Plagali. Le chorde finali delli sei Modi Principato 5. propo- li sono communi con quelle de i suoi Collatterali; Et la vera chorda finale di ciascheduno, è la grauissima chorda della loro Diapente. Onde la C.è commune al Primo, & al Secondo. La D. al Terzo, & al Quarto. La E.al Quinto, & al Sesto. La F. al Settimo, & all'Ottauo. La G. al Nono, & al Decimo, & la chorda a, all'Vndecimo, & al Duodecimo: come in questo essempio.

Ragionamen stars.





fla ag. lib.j. cap.30.

Ragionamen Et si possono anco trasportare nell'acuto, ouero nel graue per vna Diapato 3. propos son, oueramente nell'acuto per vna Diatessaron, ò nel graue per vna Diapente nel modo che si è detto poco di sopra.

> Il Primo Modo è quello, che è cotenuto tra la prima specie della Diapason harmonicamente diuisa, come in questo elsempio.



Il Secondo è quello, che si troua tra la quinta specie della Diapason arithmeticamente divisa; come in questo esfempio.

Il Terzo è quello, che è contenuto tra la seconda specie della Diapason; harmonicamente dinisa; come in questo

essempio.

Il Quarto è quello, che si troua tra la sesta specie della Diapason arithmeticamente diuisa; come nel presente essempio.

Il Quinto è quello, che è posto tra la terza specie della Diapason harmonicamente diuisa; come in questo es-

sempio.

Il Sesto è quello, che è collocato tra la settima specie della Diapason arithmeticamente diuisa; come in questo essempio.

Il Settimo è quello, che si troua tra la quarta specie della Diapason harmo nicamente diuisa; come in questo es-

sempio.

L'Ottanoè quello, che si trona tra la prima specie della Diapason arithmeticamente dinisa; come in questo essempio.

Il Nono è quello, che si troua tra la quinta specie della Diapason harmonicamente dinisa; come in questo es-

sempio.

Il Decimo è quello, che si troua tra la seconda specie della Diapason arithmeticamente diuisa; come in questo esfempio.

L'Vndecimo è quello, che si troua nella sesta specie della Diapason harmonicamente diuisa; come in ssto essempio.

Il Duodecimo è quello, che si troua nel la terza specie della Diapason arithmeticamete diuisa; come in questo essempio.



Di modo cheappresso i Moderni il primo di questo nuouo ordine è l'Vndecimo. Il Secondo è il Duodecimo. Il Terzo è il Primo. Il Quarto è il Secondo. Il Quinto è il Terzo. Il Sesto è il Quarto. Il Settimo è il Quinto. L'Ottano è il Sesto. Il Nono e il Settimo. Il Decimo è l'Ottano. L'Vnde cimo è'l Nono. Et il Duodecimo, è il Decimo appresso gli Antichi. Hora quali siano i principij, le Cadenze, & Natura di ciascheduno di essi, si può facilmente sapere da quello, che è stato detto di sopra mentre si è fatta particolare mentione de i principij, Cadenze, & Natura di ciascheduno de i sopra mostrati Modi distintamente per ordine, il che essendo bastante intorno à tale materia: però si porrà sine à questo nostro terzo ragionamento.

Il fine del terzo libro.



# LIBRO QVARTO DELCOMPENDIO

DELL'ARTE DEL CONTRAPVNTO

DEL R. M. ORATIO TIGRINI Canonico Aretino.

NEL QUALE SI TRATTA DELLE FVGHE, & di varie sorti di Contrapunti.

Che l'Arte del Contrapunto tanto è più bella, & di maggiore istima, quanto che è messa in uso più nobile.

## CAPITOLO PRIMO.

E benel'Arte del Contrapunto, come è stato detto di Franch. prati sopra, ha i suoi precetti finiti, communi, & limitati: lib.3.cap. t.& nientedimeno, tanto è più bella, & di maggiore istima, nella Theor. quanto che è messa in vso più nobile. Però essendosi fino à qui ragionato del Contrapunto, che semplicemen te, & communemente si costuma, è tempo hor mai, che si venga ad alcune altre sorti di Contrapunti, che

hoggi da i Musici più moderni, da i quali questa nobilissima Scienza è già stata ridotta à quel maggior colmo di perfettione, che sia possibile, si costumano. Non si creda però alcuno già mai d'hauersi punto à partire dalle sopradette regole; Nè le serà di merauiglia alcuna, se di sopra sia stato detto, il Contrapunto essere solamente di due sorti, & hora si proponga vn ragionamento d'alcune altre sorti di Contrapunti: perciò che, se bene si ragionerà di varie sorti di Contrapunti, tale varietà serà in quanto all'vso delle sopradette regole, in variati modi vsate, & non già perche siano varie, & dinersele regole. Consisterà dunque (acciò meglio s'intenda) tale varieta solamente nell'vso, & dispositione delle Consonanze, & non nelle regole, dalle quali, come si è detto, mai serà lecitò in modo alcuno allontanarii

tanarsi; si come ciascuno da se medesimo potrà benissimo comprendere. Ma prima che si venga ad altra sorte di Contrapunti, si ragionerà delle Fughe, Conseguenze, ouero Reditte, che dimandare le vogliamo, & delle Imitationi quello che siano, & in che modo si faccino, con quella maggior brenità, & facilità, che sia possibile.

> Delle Fughe, Conseguenze, ouero Reditte, & prima delle Fughe legate. Cap. II.

M.Gios.Zerl. Istit.har. lib. 3. cap. \$1. & lib.3.cap.52. D. Nic. Vic. lib 4 cap.3.2.

Vga, Conseguenza, ouero Reditta è quella replica, che si fa di più Note nella Cantilena, ouero la replica di tutte fatta da vn'altra, ò più partidopò alquanto tempo, procedendo per le medesime sigure can-Pietro Aron tabili, ouero per diuerse, & per i medesimi interualli di Tuoni, & di Semituoni con altri simili, la quale non solo s'vsa nei Contrapunti fatti sopra'l canto fermo, ma ne i diminuiti ancora, ne i quali è molto maggiormente frequentata, conciosia che il Compositore sia più libero. La Fuga dunque è di due sorti, cio è legata, & sciolta. Legata si dimanda quella, quando vna, ò più parti cantano le medesime Note, & spettano le medesime pause, che spetta la Guida, cioè la parte tanto graue, quanto acuta, la quale incomincia à cantare, & l'altre parti, che la seguitano si dimandano conseguenti, & si scriue in vna parte sola, facendo, che l'altre la seguano dopò l'hauere aspettato per spatio di vna, di due, di tre, di quattro, & di più D. Nic. Vic. Pause. Et se bene alcuni Moderni vogliono, che quattro pause siano troppe; Questo credo io, che habbino tal volta voluto intendere ne i Contrapunti di due Voci solamente: perciò che in quelli di più Voci non solo non M. Giol Zarl. seranno troppe quattro Pause, ma nè anco otto, nè dicci; Anzi se bene quelle Fughe, che si fanno meno distanti l'vna parte dall'altra, & che aspettano solamente nel Conseguente vna Pausa di Minima, ò di Semiminima, sono dal senso più facilmente comprese: nientedimeno, come dice l'Eccellentissimo Signor Zarlino, tale vicinità è causa, che non si può hor mai fare M. Gios. Zarl. vna Fuga, che non sia stata mille volte fatta. Queste sorte di Fughe legate si pongonol'vna con l'altra in conseguenza all'Vnisono, alla Quarta, alla Quinta, all'Ottaua, ouero ad altri interualli, incominciandosi tanto dalla

hb 3.c.51. in princ.

Istit. har. lib. 3. C. 5 I.

Istit.har. libr. 3. cap. 52. in princip.

parte grane, quanto dall'acuta, & si segnano, come di sopra, in vna parte sola,& da alcuni (ancora che impropiamente) sono chiamati Canoni, nei quali doue la parte del Conseguente ha da incominciare, si pone questa Cifra, & segno nella Guida J. quale fi dimanda presa: & douendo il Conseguente incominciare nello acuto, si pone verso l'acuto, & douendo incominciare nel graue, si pone verso'l graue; & doue s'ha da fermare si pone questo altro segno ?. quale i Prattici chiamano coronata; Et quando si ha da replicare da capo, si fa quest'altro : ll: quale dimandano Ripresa, Ritornello, à Replica, come ne i sottoposti essempi si può vedere.

Fuga



Fuga legata all'Vnisono.



Ono dunque le Fughe sciolte quelle, che procedono per vn certo nu- M. Giol Zand. mero di figure, che si ritrouano nella parte della Guida, & l'altre figure Istit. har. lib.
poi non sono sottoposte à tale legge, nè è obligato il Musico osseruare lib.3.c.52. di porre le medesime figure, è Pause: ma sevna parte procederà per Semibreui, si può fare, che l'altra proceda per Minime, ò per quali altre torneranno più commode, come ne i sottoposti essempi-



LIIBRO

THE REPORT OF

Fuga sciolta, la quale sempre procede per le medesime voci, convarie sorti di figure.



Ma perche questa sorte di sughe è molto frequentata, si verrà all'altre più ingegnose, & belle, fra le quali è quella, che si dimanda Fuga alla riuerscia, la quale procede per Arsim, & Tesim, cioè per eleuatione, & depositione: perciò che mentre vna parte ascende, l'altra discende per li medesimi internalli ponendo sempre i Semituoni alla riuerscia, si come, mentre vna parte dirà Mi sa, l'altra per lo contrario dirà Fa mi. Quelte ancora sono di due sorti, cioè legate, & sciolte, come l'altre di sopra. Nelle legate non solo procede il Conseguente per i medesimi internalli, & per monimenti contrarij, come di sopra: ma con le medesime figure ancora; & la Guida, tanto si pone nella parte graue, quato nell'acuta, come ne i sottoposti essempi si vede



1.

4 3

1 4

Si potranno etiandio fare di questa sorte fughe ponendo l'vna delle parti lontana dall'altra alla fettima, alla vndecima, & in diuersi altri luoghi:pure che si faccia, che li Semituoni, mentre in vna parte ascendono, nell'altra discendino nel modo, che di sopra è stato detto.

Delle Fughe sciolte alla riverscia.

Cap. II II.

A Fuga sciolta alla riuerscia si fa in questo modo, cioè, che'l Conse M.Gios Zari. guente proceda in fuga con la Guida per vn cerco numero di figure Ittit har. libr. solamente. Et se bene procede per i medesimi Internalli, come si sa 3. cap 51. nella legata: nientedimeno non è forzata à porre le medesime signre, nè lib.4. cap.32. aspettarele medesime Pause, come di sopra è stato detto dell'altre sughe sciolte ordinarie. & questo basterà circa la fuga; però verremo alla Imitatione, la quale non solo è di grandissimo ornamento, ma è anco cola ingegnosa, & molto bella.

Della Imitatione.

Cap. V.

A imitatione adunque è quella, che si ritroua tra due ò più parti, del- M'Gios Zarl. le quali quelle, che entrano dopò la Guida vanno imitando quella per litit har lib. isuoi mouimenti, procedendo per li medesimi gradisolamente, senza hauere altra consideratione de gli Internalli, cioè di fare, che tanti Tuoni, & Semituoni siano nella parte del Conseguente, quanti sono nella Guida. Et questa Imitatione, a differenza della Fuga, la quale si fa all'Vnisono, alla Quarta, alla Quinta, & all'Ottana, si può fare ad ogni altro internallo da questi in fuori, come si è alla Seconda, alla Terza, alla Sesta, alla Settima, & ad altri simili Internalli, come sono la Nona, la Decima, & altri loro composti, & replicati. Questa ancora è di due sorti, cioè legata, & sciolta, come la fuga; dalla quale senza replicare hora il medesimo, si può be nissimo comprendere quale sia la Imitatione legata, & quale la sciolta: però da questi pochi infrascritti essempi non solo si potrà intendere quello, che si è detto, ma se ne potranno anco facilissimamente ritrouare dell'altre nuoue: & insieme conoscere la differenza, che si trona tra le Fughe, & le Imitationi tanto legate, quanto sciolte, & alla riuerscia.





Alla Settima.



Mediante i quali essempi si vede, che la differenza, sa quale si ritroua tra la Vedi piu a Fuga, & la Imitatione è questa, cioè, che doue la Fuga nel procedere ha pieno M.Gio riguardo à i Tuoni, & Semituoni, come di sopra; La Imitatione, senza ri- sel Zail nelle guardo alcuno de gli istessi Internalli, procede per i medesimi monimenti, ouero gradi nella parte del Conseguente, che fa quella della Guida. Resta hora, che si faccia mentione di alcune altre sorti di Contrapunti, che hoggi da i Moderni Compositori si fanno con molta gratia, & artisicio, & prima del Contrapunto alla Duodecima, & si vegga quello, che nel voler comporlo s'habbia da osseruare.

Del Contrapunto doppio alla Duodecima. Cap. VI.

Arie, & dinerse sono le sorti de i Contrapunti, che hogginelle Com- M. Gios. Zatl. positioni da i Musici si fanno; tra le quali vna sene ritroua, la quale, Istit.har. libr. s'io non m'inganno, è la più artificiosa, & più bella di tutte l'altre; 3. cap. 56. & questa sorte di Contrapunto si dimanda, Contrapunto doppio alla Duo decima, nel quale la parte acuta diuenta graue; & la graue per lo contrario diuenta acuta, procedendo per gli istessi monimenti, & internalli, come nel fottoposto essempio si vede, nel quale, chi vorrà comporlo, osseruerà queste cinque cose, delle quali.

1. La Prima è; che mai nella parte principale si porrà la Sesta: perche nella

replica non fa Consonanza.

2. La Seconda; non si constituiranno mai le parti tanto lontane l'vna dal-

l'altra, che passino la Decima.

3. La Terza; non si porrà maila parte acuta in suogo della graue, nè la graue nel luogo della acuta: perche non solo le parti, che passano la Duodecima fanno dissonanza nella replica, ma tutte quelle ancora, che occupano illuogo dell'altra.

4. La Quarta; Non si faranno mai Sincope, nelle quali interuenga la Settima; ma si potranno ben farle, che c'internenga la Seconda, ò la Quarta.

J. La Quinta & vltima. Non si porrà mai nel principale la Decima minore, dopò la quale seguiti l'Ottaua, ò la Duodecima; Nè la Terza minore auanti l'Vnisono; Nè la Quinta, quando le parti procedino con mouimenti contrarij: perciò che essendo in tal modo poste, ne viene à seguire il Tritono, ouero qualche altro inconueniente tra le parti. La onde ogni Duodecima nel principale viene à essere Vnisono nella replica. Et ogni Quinta torna Ottaua. Oltre à questo, ogni volta, che si vorrà finire questo Contrapunto con la Cadenza, serà necessario, ch'il Principale, ò la Replica habbia la Cadenza terminata per Quinta, ò per Duodecima. Ilche auiene ancora nelle Cadenze mezane; Et se bene tra le parti s'vdirà la relatione del Tritono: questo in tal caso non importerà, pure, che il rimanente sia ordinato regolatamente secondo la sopradetta Regola, & nel modo, che per lo presente essempio si dimostra.



Dal quale si può facilmente comprendere, che l'ordine delle Consonanze, & delle Dissonanze in questa sorte di Contrapunto è questo, cioè; che ogni Vnisono è vna Duodecima di sotto; & ogni Terza di sopra, è vna Decima di sotto; & ogni Quinta di sopra, è vna Ottaua di sotto; & per lo contrario, ogni Ottaua di sopra, è vna Quinta di sotto; & ogni Decima di sopra, è vna Terza di sotto; & ogni Duodecima di sopra, è vna Quinta di sotto. Et le Dissonanze similmente. Ogni Seconda di sopra, è vna Vndecima di sotto; & ogni Quarta di sopra, è vna Nona di sotto. Et ogni Settima di sopra, è vna Sesta di sotto. Et ogni Nona di sopra, è vna Quarta disotto; Et ogni Vndecima di sopra, è vna Seconda di sotto. Et così per lo contrario volendosi comporre la parte di sotto, ogni Decima di sotto, serà Terza di sopra; & ogni Ottaua di sotto, serà vna Quarta di sopra; Et ogni Quinta di sotto, serà vna Ottaua di sopra; Et ogni Terza di sotto sera vna Decima di sopra; Et ogni Vnisono serà vna Duodecima di sopra. Et così similmente le Dissonanze. Ogni Seconda di sotto, è vna Vndecima di sopra; Et ogni Quarta di sotto, è vna Nona di sopra; Et ogni Settima di sotto, èvna Sesta di sopra; & ogni Sesta di sotto, è vna Settima di sopra; Et ogni Nona di sotto, è vna Quarta di sopra. Questo dunque è il Contrapunto alla Duodecima.

Modo di comporre un Canto, nel quale una parte incominci nel fine, & l'altra nel principio in un medesimo tempo. Cap.

I può fare ancora vn'altra sorte di compositione, la quale si possa D. Nic. Vic. cantare in vn medesimo tempo da due parti, delle quali vna incomin- prat. lib.4. c. Ci dal principio, & l'altra dal fine; la quale volendo si fare, si terrà que- 37. sto ordine, cioè. Che mai si farà Sincopa cattina, che in parte nessuna discordi; Nè anco si farà Nota nessuna cattiua, cioè fuori della Consonanza; Nè si farà Nota alcuna con il Punto: perche all'opposito farebbe sincopare tutte le Note, che nel ritorno si ritrouassero. Si comporranno prima dieci, vinti, trenta, ò quanti tempi si vorrà, osseruando l'ordine sopradetto, & nel mezo di detta Compositione, & sopra quella metà in tal modo disposta, s'incomincierà à fabricare in modo, che bisognerà, che'l Compositore s'imagini, che quel principio sia il fine, & quello comporrà fino al fine di quelle Note, che prima hancrà incominciate nel modo, che si è detto, & in quel mezo s'accommoderà con vna Consonanza di vna Terza, ò con qualche altra Consonanza, & così la Compositione verrà tutta consonante, & buona, & si potrà finire in qual Nota si vorrà, & ridurre sopra vna parte sola, come nel sottoscritto essempio si vede.







Quando vna parte è arriuata all'vltima Nota, subito ritornerà in dietro nella penultima, & il simigliante farà quell'altra, che serà arriuata al principio, & alla prima Nota, subito ritornerà nella seconda, & così seguirà insino al sine, & in questo modo tutte le quattro sopradette parti accorderanno benissimo.

Modo di fare una Compositione, che si possa cantare duoce piena, Cap. VIII.

I potrà fare ancora vn'altra sorte di Compositione, che quando ci seranno le Voci puerili si potrà cantare, & quando non ci seranno, si potrà medesimamente cantare à Voci pari, facendo, che la parte del Soprano si canti vna Ottana disotto, che dinenterà Tenore, &l'Alto serà come vn Canto à Voci pari. Nella quale s'auertirà, che tutte le Consonanze delle Quinte, che seranno nel Soprano, quando seranno abbassate per vna Ottaua, diuenteranno Quarte, & tutte le Terze maggiori diuenteranno Seste minori, & per lo contrario tutte le Terze minori diuenteranno seste maggiori. In oltre, quando occorrerà fare vn Duo con la parte mutabile, non si farà mai la Quinta: perche abbassata per vna Ottana, dinenterà vna Quarta, come di sopra; Et la Duodecima nella parte mutabile diuenterà vna Quinta. Nè si procederà mail in questa sorte di Contrapunti, di Quarta in Quinta, perche non staranno molto bene. Et quando la parte del Basso, & dell'Alto faranno le Cadenze per Sesta, & per Ottaua: & che la parte del Soprano farà la Decima, quella verrà di sotto vna Terza, che serà con la parte dell'Alto Quarta fassa, ouero Tritono. Ma acciò questo modo di comporre sia piu facile à intendersi, si potra dall'infrascritto essempio acquistare benissimo la prattica di comporre questa sorte di Canti, i quali seranno molto commodi, & massimamente, quando seranno insieme alcuni Cantori, tra i quali non ciserà per sorte la voce puerile, che possa cantare la parte del Soprano.

Essempio della Compositione à Quattro Voci, nella quale il Soprano è mutabile per vna Ottaua di sotto.



Modo di fare una Compositione à Vocipari, la quale si possa, cantare ancora à Voci puerili. Cap. 1 X.

Hostione à Voci puerili, che si possa cantare ancora à Voci pari; è cosa ragioneuole, che ancora per lo contrario si dica il modo, che si ha da tenere volendosene fare vn'altra à Voci pari, la quale si possa cantare ancora à Voci puerili; nella quale si terrà quest'ordine, cioè. Che volendosi fare di questa sorte Canti, si faranno due Tenori, se quello, che deurà essere mutabile, si farà, che habbia del procedere del Soprano, se non vada mai sotto il Basso vna Quinta: perche, come si è detto, la Quinta di sotto, è vna Quarta di sopra, la onde discorderebbe. Et se'l Tenore serà sotto la Basso vna Terza, se poi si canti all'Ottaua di sopra, quella Terza diuenterà vna Sesta; se ogni Ottaua posta sopra l'Enore mutabile, diuenterà Compen di Musica.

Vnisono, & l'Vnisono nella parte, che si haurà à mutare, diuenterà vna Ottaua; similmente ogni Terza minore sotto il Basso diuenterà Sesta maggiore; & così per lo contrario ogni Terza maggiore sotto il Basso diuenterà vna Sesta minore di sopra. Et così ancora, quando la parte del Tenore serà vna Sesta minore sotto il Basso, diuenterà Terza maggiore essendo alzata per vna Ottaua; & in questo modo si potrà cantare à Voci puerili ancora.

# Modo di comporre sopra il Canto fermo. Cap. X.

Franch. prac. lib.3.cap.10.

7 Arij, & diuersi sono ancora i modi di comporre sopra il Canto sermo. Sono alcuni, chevolendo fare il Contrapunto sopra il Canto fermo, fanno la fuga medesima, che fa la parte del Canto sermo; il qual modo oltre al non essere molto moderno, essendo i principij de i Canti ecclesiastici tanto communi, & pratticati, per lo che poche, ò nessuna fugasi può fare, che non sia communissima, & più di mille volte vdita; A tale, che essendo la fuga tanto più bella, quanto è meno frequentata, & da certo vso commune più lontana, serà l'vso moderno assai più bello. Però quando si vorrà comporre sopra qualche soggetto di Canto sermo, come é, sopra vno Introito, ò sopra qualche Antisona, ò simili sorte di Cantilene; si piglierà vn punto sopra tal soggetto, & si farà, chele parti vadino imitando quel punto per fuga all'insu, ò all'ingiù, di maniera che le parti faccinola fuga con l'altre parti, & non con il Canto fermo, come hanno fatto neiloro non meno vaghi, che dotti Contrapunti sopra gli Introitiil Reu. P. Maestro Costanzo Porta, & moltialtri Eccellenti Musici, si come meglio ciascuno essaminandoli da per sestesso può vedere. Ne gli Hinni; ne i quali è grandemente necessaria la imitatione del Canto fermo, non solo non serà biasimeuole l'incominciare per la fuga medesima del Canto fermo, ma serà anco molto lodenole, & necessario: conciosia che tanto sia più bello l'Hinno, quanto che egli imita meglio il Canto fermo: ma ne gli altri Cantifermi si terra l'ordine sopradetto moderno, elegante, & bello; secondo'l qualesi fara, che quando vna parte entrerà dopò l'altra, essendo possibile, faccia il medesimo passaggio della parte antecedente; & così tuttele parti ma dopò l'altra fagando sempre ò sotto, ò sopra il Cantofermo. Et quando alle volce le Note, secondo l'occasione, vadino insieme, non fara cattino sentire. Et quante più Consonanze si daranno sopra vna Nota del Canto fermo, tanto più seranno grate all'vdito, & al manco sele ne daranno due. Et volendoss sopra vn Canto fermo fare qualche Mottetto, s hauerà grande auertenza, che sopra tutto si osserui il Modo, cioè il Tuono; & che la parte grade non proceda per suoni, ò chorde, che possino cauare di Tuono esto Canto fermo. Et in particolare si vserà diligenza difarele Cadenze di quel Tuono, di cheserà il Canto sermo. La partedel

del Canto fermo si potrà fare dire non solo al Basso, ò al Tenore, ma anco, per variare, si potrà fare replicare à vn'altra parte, come si è alla Quinta parte, ò al Contralto, la qual parte potrà ò alla Quinta, ò alla Quarta replicare il medesimo Canto sermo con la medesima osseruanza del Tuono nella parte principale del Soggetto, sopra'l quale si fabricarà la Compositione, la quale varietà serà molto grata, & diletteuole all'vdito.

Modo di fare il Contrapunto alla mente sopra il Canto fermo.

Vando si vorrà fare il Contrapunto alla mente sopra il Canto sermo, come si costuma nelle Capelle: bisognerà hauere grande auertenza, che tutte le parti tenghino i loro termini, & che i Soprani faccino iloro passaggi, & così la parte dell'Alto, & il Tenore sopra'l Basso, che farà'l Canto fermo, & che ciascuna parte osserui i suoi termini circa l'altezza, & bassezza; Et se'l Contrapunto si farà à due, non passerà dodicivociò di sotto, ò di sopra: perchelalontananza, come si disse di sopra, nel Duo particolarmente, non è punto grata. Negli altri ancora di più Voci, si osseruerà circa la estremità delle parti, quanto di sopra è stato detto; Et sopra tutto s'auertirà, che si faccino le Cadenze secondo che'l Tuono, di che serà'l Canto fermo ricerca. Oltre di questo si daranno sopra vna Nota più Consonanze, che si può: ma non già come fanno alcuni, che pigliano vna ostinatione di far sempre vn passaggio, la quale volendo di Franch. pret: continuo sostentare, vsano tanta la velocità nel Cantare, che la maggior parte, che si ode, sono semichrome; & questa loro prattica, come bene dicono alcuni Eccellenti Musici, nel Choro non è buona, & da camera, non vale niente. Non si faranno adunque di questa sorte Contrapunti rinforzati; Nè manco si farà; come costumano alcuni altri, che come tronano nel Canto fermo vna ascendenza, ò discendenza di quattro, ò cinque Note, tanto all'insù, quanto che all'ingiù fuggano per Sesta, & per Quinta, il che non fa grato vdire: conciosia che in questo modo di procedere non si senta varietà alcuna. Sono alcuni altri ancora, che vsano le loro fughe, che saltano di Quarta all'insù, & di Terza all'in giù continuamente con questi due salti seguendo per molte Note ascendenti d'Ottaua in Quinta, & di Quinta in Ottaua, senza variare alcuna Consonanza; & così anco di Quinta in Terza, & di Quinta in Sesta; il qual modo se bene non è molto moderno, nientedimeno è manco male. Alcuni altri ancora fanno cantare il Contrapunto à tre Voci sopra il Canto fermo il Soprano sempre in Decima, osseruando, che quello, che sa la parte di mezo non faccia mai duc Consonanze imperfette; Et se tal parte farà due Seste con la parte del Basso, il Soprano fara due Quinte; Et se la detta parte farà col Basso due Terze, farà col Soprano due Ottaue; Et se bene ad alcuno questo modo di cantare

cantare non paresse molto diletteuole all'orecchie per le tante Decime, che si sentono, è nondimeno manco male, che non sono gli altri sopra nominati. Ma il vero Contrapunto sopra il Canto sermo si è, quando prima si fa scritto: perche in quello, che si fa alla mente, è quasi impossibile, che non si faccino infiniti errori. Questo per hora basterà circa il Contrapunto alla mente sopra il Canto sermo. Resta hora, che per maggior sacilità si vegga il modo, che s'ha da tenere nel sare varie sughe sopra il Canto sermo, il che serà inuero molto vtile.

# Modo di fare le Fughe sopra il Canto sermo. Cap. XII.

T perche il Canto fermo si può sugare in tanti modi, che quasi sarebbe impossibile raccontarne pure vna minima parte: si fara mentione folamente di alcune fughe, che seranno più facili all'acquistare la prattica di questa sorte Contrapunto, & ritrouarne dell'altre. Onde, perche il Canto fermo procede sempre ò con mouimenti congiunti, ouero con separati: si dira primamente d'alcune fughe, che si possono fare sopra il Canto fermo in variati modi, quando procede con mouimenti congiunti. Secondariamente, perche, quando procede con mouimenti separati, idetti mouimenti sono ò per Terza, ò per Quarta, ouero per Quinta: però si ragionerà secondariamente di quelli, che procedono per mouimento di Terza; dipoi si vedrà come si possino fare le fughe, quando il detto Canto fermo procederà per mouimento separato di Quarta; Et finalmente si mostreranno breuissimamente, come si possa fugarela parte del Canto fermo, quando procederà per monimento separato di Quinta. Quando dunque il Canto fermo procederà gradatamente per monimenti congiunti, si potrà sugare in due modi, cioè nel lo acuto, & nel graue. Volendosi fugare nello acuto, si potrà fugare in vna Quinta disopra, facendo, chela parte, che faràla fuga, vada per meza Battuta innanti, incominciando con vna figura di Minima, seguendo la fuga nell'altre Note con le medesime del soggetto, andando sempre innanti vna meza Battuta nello ascendere, & nel discendere, vna meza Battuta in dietro; come nel presente essempio.

| AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE | 1-0                                                                                                             | :=  | A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| On the Contract of the contrac | d prince and not public put coming any construction for the first or any or | Σ   | And the second production of the second seco |
| Parte acuta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . *                                                                                                             | •   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The state of the s | In management was                                                                                               | _1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The same of the sa | Angelia commence                                                                                                | -4. | particular products. Assessment or described trademical distances guardinary efforts and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Comments of the Comments of th |                                                                                                                 |     | The contract of the contr      |
| Dorse and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                 |     | The second district of the second district of the second s |
| Parte graue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | p. 1                                                                                                            |     | 3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Ma

Ma quando si vorrà fugare la parte del Canto sermo sotto nel graue, si terrà contrario ordine à questo di sopra; & doue la parte acuta salendo andaual innanti vna meza Battuta, & discendendo veniua dopò, similmente per spacio d'vna meza Battuta; Questa graue per lo contrario nel salire sempre rimanerà indietro vna meza Battuta, & nel discendere preuenirà la parte del Canto sermo vna meza Battuta, come in questo essempio.



Si potrà ancora, mentre due parti faranno la fuga, fare, che vna parte distesa nello acuto faccia l'imitatione per Decime, tanto all'in sù, quanto all'in giù; come in questo essempio.



Et se alcuno, mentre il Canto sermo ascenderà per questi mouimenti congiunti andrà cantando sempre di Terza in Sesta, cioè dando ad ogni sigura del Canto sermo due Note, vna, cioè, che sia Terza, & l'altra Sesta: potrà vn'altra parte, spettando vna Pausa di Minima, sarela medesima suga all'Vnisono con la detta Parte antecedente, come in questo essempio.

Ancora



Ancora se'l Canto sermo ascenderà per mouimenti Congiunti, come di sopra, & vna parte procederà d'Ottaua in Sesta, potra vn'altra fare la suga seco all'Vnisono spettando vna Pausa di Minima, come di sopra; Et discendendo il Canto sermo per li medesimi mouimenti congiunti, & cantando vna parte d'Ottaua in Quinta, potrà vn'altra sugare con essa all'Vnisono, spettando medesimamente vna Pausa di Minima, come di sopra, en el sottoposto essempio si dimostra.



Le quali Fughe non sono però molto grate all'vdito, & massimamente non essendo il Contrapunto cantato se non dalle due sopradette parti: concio-sia che tanto all'insù, quanto all'ingiù, non si senta altra relatione, che di Ottaue, le quali tanto più si vdirebbono, quando, che si volessero so-

naresopra l'Istrumento. Moltealtre simili sene possono fare, le quali perche in effetto non rendono alcuna varietà d'Harmonia, si passeranno con

silentio, & solo si farà mentione delle più harmoniose.

Quando la parte del Canto fermo ascenderà per mouimenti congiunti, potrà vn'altra parte discendere per i medesimi monimenti incominciando dall'Vnisono, & venendo sino all'Ottaua di sotto; & così per lo contrario, quando la parte del Canto fermo discendera per li medesimi monimenti congiunti, potrà all'incontro mouendosi per Vnisono, ascendere con il medesimo mouimento sino all'Ottaua; come meglio in questi presenti essempi si dimostra.



Parte del Canto fermo che discende.

Sarà ancora lecito il pigliare alle volte vn passaggio, & quello replicare vna, M Gios Zarl. ò due volte, & subito fare qualche bella tirata, ò veramente vn passo largo Istitu. harm. ascendente, ò discendente, secondo, che tornerà più commodo, procu- lib.3. c.55 &

rando, che'l Contrapunto habbia più bell'aria, che sia possibile.

Et se la parte del Basso sarà il Contrapunto, si auertirà di fare le Cadenze Introdut. in del Tuono, come di sopra si è detto, & potrà procedere per quelle specie, fin. chevorrà: & massimamente per Terze, per Quinte, & per Ottaue; & si farà, che non proceda per Note molto diminuite, ma graui; si come già parlandosi della parte del Basso, è stato detto. Et volendosi fare, che sopra di essa canti vn'altra parte per Decime, si guarderà di non fare mai due Terze, nè due Seste in Alto, ne in Basso, nè manco fare alcuna Quinta in Alto.

lib.i della fua

Et quando la parte graue farà Sesta in Basso, ò Vnisono, ò serà sopra'l Canto sermo, potrà il Tenore fare alcuna Quinta, ma seranno molto rare. Et se occorrirà, che la parte del Soprano saccia il Contrapunto con l'Alto, ò co'l Tenore, vno de i quali habbia il Canto sermo, il detto Soprano potrà fare le Cadenze all' Vnisono col Canto sermo per non andare troppo alto, tenendo nel resto il medesimo ordine del Tenore, quando sa il Contrapunto sopra il Basso. Et se'l Soprano farà Concerto col Basso, procederà per Ottane, per Decime, & per l'altre specie secondo i suoi termini, hauendo grande auertenza di fare le Cadenze, come di sopra.

Modo di fugare, quando la parte del Canto fermo farà il mouimento separato di Terza. Cap. X I I I.

Vando la parte del Canto fermo farà il monimento separato di Terza, si potrà sugare in due modi, cioè nello acuto, & nel graue. Quando si vorrà sugare nello acuto, mentre la parte del Canto sermo ascen de per Terza, si sarà, che la parte, la quale vorrà sare la suga, spettando vna Pausa di Minima, proceda sempre in suga alla Quinta con le medesime sigure, come in questo essempio.



Per lo contrario poi volendosi fugare nella partegraue, si farà, che la partegraue, che vorrà farela suga, incominci per vna Minima, procedendo sempre per le medesime sigure vna meza battuta innanti, come in questo essempio si dimostra.



Ma discendendo con i medesimi monimenti separati di Terza, si terrà l'ordine tutto contrario à questo di sopra, cioè, che doue la parte acuta precederà sempre vna meza Battuta innanti nel discendere, & la graue stando vna meza Battuta in dietro, verrà fugando per le medesime Note in quese modo.



Sopra le quali figure si possono tra le parti fare molte sughe, le quali, oltre che da altri sono state messe tutte insieme: ancora, perche non serà molto dissicile à chi hauerà molto bene capito le cose sopra dette il ritrouare quel le, & dell'altre: però attendendo alla breuità si come è nostra principale intentione, si lascieranno da parte.

Modo di fugare, quando la parte del Canto fermo ascende, ò discende per mouimento separato di Quarta. Cap. XIIII.

Vando dunque la parte del Canto fermo ascende, ò discende per mo uimento separato di Quarta, potrà medesimamente sugarsi nello acuto, & nel graue come l'altro di sopra. Però quando il Canto fermo ascenderà, ò discenderà con simili mouimenti di Quarta, & si vorrà fare, che vna parte saccia la suga nello acuto; Al salire la parte, che sarà la suga alla Quinta di sopra, incomincierà per vna sigura di Minima seguendo tutta la suga con le medesime sigure, eccetto la prima, insino all'vltima. Et quando la parte del Canto sermo discenderà per simili mouimenti: allora la parte acuta aspettando vna Pausa di Minima potrà sugare per seme desime sigure vna Quinta di sopra insino al sine, come in questo essempio.



Quando poi si vorrà sugare la parte del Canto sermo, che proceda in questo modo con vna parte di sotto nel grane, tal parte sarà tutto l'opposito
di quello, c'ha satto la parte acuta: perciò che si come quella nel salire
sempre è andata innanti vna meza Battuta, & nel discendere è sempre rimasa in dietro per lo spatio di meza Battuta, così questa per lo contrario
nel salire sarà la suga vna Quinta di sotto restando in dietro per vna meza
Battuta, & nel discendere, sempre anderà innanti medesimamente per meza Battuta, come in questo essempio.



In questi sopradetti due modi dunque potrà essere sugato il Canto sermo quando ascenderà, ò discenderà con monimento separato di Quarta.

Modo di fugare quando la parte del Canto fermo procederà con movimento Separato di Quinta. Cap. XV.

Vando la parte del Canto fermo procederà con monimento separato di Quinta, si potrà sugare quella ancora nel medesimo modo, che l'altre di sopra. Ma tal suga, ò sia satta alla Quinta, ò all'Ottana di sopra, ouero alla Quinta di sotto nel graue, rispetto à gli Vnisoni & alle Ottaue, che in essa verranno in ogni Nota ripercossi, sera, à mio giudicio, molto prima d'Harmonia, & conseguentemente pochissimo grata alle orecchie, alle quali diletta pure assai la varietà delle Consonanze. Si potrà dunque sugare con altre parti nell'acuto, & nel graue, come gli altri di sopra; però in che modo si possa sugare da due parti acute, l'vna delle qua li faccia la suga alla Quinta, & l'altra all'Ottaua di sopra, & come anco si possa sugare da vna parte sotto nel graue, senza perderci molto tempo, potrà cia scuno da se stesso faccionente saperlo co'l mezo de gl'infrascritti essepi



Hora, come l'altre parti possino sugare insieme sopra le dette sigure: perche copiosamente ne tratta il Lusitano nel suo Trattato di Musica, & nelle regole generali, c'ha fatto per far fughe sopra'l Canto sermo; potra ciascuno da se stesso col mezo di tali regole venire in cognitione d'infinite altre fughe, che sopra le dette figure, & generalmente sopra il Canto fermo si possono fare; però questo basterà intorno à tale materia.

Della Battuta.

Cap. XVI.

I disse di sopra, ragionandosi del Contrapunto alla Duodecima, che Istitu. harm. non si facessero Sincope, nelle quali internenga la Settima. La onde pa-lib.3. c.48. rena cosa conneniente, che prima si denesse vedere quello che sia Sincopa; ilche non si è fatto per non interrompere il principale ragionamento, il quale è del Contrapunto; Et se bene la Sincopa è appartenente al Contrapunto; tuttania hauendo haunto commodità prima di ragionare della Battuta, come in vero era necessario, innanti che si parlasse della Sincopa: bisognaua, per non interrompere il ragionamento di tale materia, riserbare alcune cose appartenenti à esso, fino a hora; & della Sincopa in particolare, la qualenon si potendo conoscere senza hauere cognitione della Battuta, è necessario, prima che si proceda più oltre, che si ragioni di essa Battuta: acciò non si proceda per termini non conosciuti, i quali non possono apportare scienza alcuna. Edunque la Battuta quel segno, che si fa con la mano, il quale dimostra il modo, c'hanno da tenere quelli che cantano, nel proferire la Voce con misura di tempo veloce, ò tardo, secondo che con le figure cantabili si dimostra. Et questo segno dimandano i Musici tempo sonoro, & da Agostino Dottore di Santa Chiesa è dimanda- s. Agost. nel to plauso, a plaudo, ch'altro non significa, che battimento delle mani; Et libro 2. della è composto di due mouimenti, l'vno de i quali si sa col discendere, & l'al-Musi. c. 10. tro con l'ascendere, cioè con la positione, & leuatione; & perche le figure cantabili alcuna volta vanno nella Battuta pari, & alcun'altra impari; Quando sono di quelle, delle quali và vna per Battuta, la metà si mette nella prima parte, cioè, nella Positione, & l'altra metà nella seconda parte, cioè nella leuatione. Quando poi nella Battuta anderanno figure impari, come nella Proportione tripla, nella sesquialtera, & nel numero Emiolio, si come meglio si dirà quando si ragionerà della Emiolia; se n'anderanno tre nella Battuta, due si metteranno nella positione, & vna nella leuatione; & se n'andranno cinque per Battuta, tre si metteranno nella positione, & due nella lenatione; Et sen'andranno sette per Battuta, quattro se ne metteranno nella Positione, & tre nella lenatione; Et se n'andranno none per Battuta, cinque se ne metteranno nella prima parte, cioè nella Positione, & quattro nella seconda, cioè nella leuatione. Questo per hora baserà sapere circa la Battuta. Resta hora, che breuemente si vegga.

### Che cosasia Sincopa, & in che modo si faccianelle Compositioni. Cap. XVII.

lib. 2 c. 15 M. Grof. Zarl Ithu, har, nb. 3.C 49. Piet. Aron. Tolc libi. t. Nico Burt. Parm. libi. 3. cap 9

Franch. prat. Iceil R. M. Franchino, che la Sincopa nel Canto figurato, è vna riduttione, ò trasportatione d'alcuna figura, ò Nota minore oltre vna, ò più maggiori alla sua simili, oue si possa conuenientemente, per finire il numero della figura del suo tempo. Si trona la Sincopa nelle Cantilene, tuttele volte, che si cantano molte Note suori della loro misurà, tanto nella ternaria, quanto nella Binaria numerosità. Nel farela Sincopa s'auertirà, chele partinon si monino insieme, & che nel procedere di più d'vna Nota, ò due insieme sincopando, non si faccino sincopare tutteleparti: perche non parrebbe altrimente Sincopa. Si farà la Sincopa Fiorangelico d'una Nota, che le vadi innanti, la quale sia di valore della metà della figulib.2. cap.13. ra sincopata, ouero quando sele pone innanti due, ò più figure, che siano equivalenti à tale metà, oucro dalle Pause, che se le pongono avanti, le quali sono di valore della meza parte delle Note sincopate, come in questo essempio.



La Breuenon solo è stata sincopata dall'Eccellentissimo Insquino, & da altri Eccellentissimi Musici con Pausa, ò Figura di Semibrene, ma di Minima ancora. Circale Pause Poi; se bene Agricola in quella Magnineat del primo Modo, nel verso Sicut erat, del quale sa mentionel'Eccellentissuno Signor Zarlino, sincopò la Pausa di Longa con una Pausa di Semibrene: non serà però lecito il sincopare le Pause poste sotto qual si voglia segno di tempo perfetto, è imperfetto, come in questo essempio.



Moltealtre cosessi potrebbono dire della Sincopa, le quali si lasciano, parendo, che queste siano à bastanza, & massimamente per l'intelligenza della sopraderta Regola del Contrapunto alla Duodecima, & delle Fughe sopra'l Canto fermo, per rispetto delle quali si è fatta hora questa digressione; Hora, ananti che si proceda più oltre, sarà bene il dire ancora qualche cosa intorno alle Pause: acciò non si lasci indietro cosa alcuna senza farne qualche mentione.

Delle

Delle Pause. Cap. XVIII.

A Pausa, secondo il sopradetto M. Franchino, non è altro, chevno Franch. prat. fegno d'vno arteficioso intralasciamento di voce, la quale da i Musici lib 2 cap.6. èstata instituita nelle Cantilene, non tanto per ornamento, quanto parm. libr. 3. per vna opportuna quiete, & recreatione della voce: però che, si come vn'- cap.6. & Oratore con il riposarsi alcuna volta rende l'infastidito Vditore più grato, M. Gios. Zarl. & più attento; così il Cantore mescolando con le voci della Cantilena al-lib.3. Istitute cune Pause, rende gli Vditori più attenti. Et si come è cosa vitiosa, che vno parli sempre senza mai posarsi, & alle orecchie de gli Ascoltanti apporta grandissimo fastidio; così auerrebbe tutte le volte, che vn Musico facesse vna Compositione senza riposo alcuno delle parti; per lo che seria forzato il Cantante, dopò l'hauere alquanto cantato, fermarsi, & pigliar fiato. Et però dice il medesimo M. Franchino la Pausa essere vno tralasciamento lib. prat. 2. c. 6 artificioso. Et se bene le Pause rappresentano il valore delle figure cantabili: non però se le dette figure sono otto, le Pause sono più di sei specie, cioè di Lunga, di Breue, di Semibreue, di Minima, di Semiminima, & di Chroma, però che tutte le volte, che si vuole figurare la Massima, si pone quella della Perche la mas Lunga radoppiata; & per essere la Semichroma di minimo valore, non s'v- sima só habfa; & tutte queste soi si figurano nell'infrascritto modo.

Di Lunga. Di Breue. Di Semibreue. Di Minima. Di Semiminima. Di chroma S'auertirà sopra tutto, che nel porre delle Pause, li membri della oratione siano diuisi, & la sentenza delle parole si oda interamente, se già per imita- lib.2. cap.9. tione delle parole alcuna volta non si diuidessero; come si è, quando le parole dicessero sospiri, sospira, ò sospirando, ò simili, come ha fatto l'Eccellentissimo Gioan Pierluigi Palestina nel Madr. à Quattro Voci del suo Primo Libro, quale incomincia. Queste saranno ben lagrime, nella parola sospiri, la quale egli dinide facendo, che tutte le parti dicano sospi, ri. Ma in altro modo non sarà mai lecito dividere la parola; Et si come si è detto di sopra, quando si ragionò della Sincopa, che non eralecito sincoparele Pause: così, nè ancoserà lecito notarle inconfuse, come fanno alle volte D. Nic. Vicet. alcuni ponendole in questo modo.

Di Longa. Di Breue. Di Semibreue. Et finalméte, se bene la Pausa, come habbiamo detto, rappresenta la Nota, Istichar. libr. che può esser perfetta, & imperfetta, & alterata: niétedimeno secodo alcuni, 2 c.31.

Nicol. Burt.

bia la sua pau sa vedi Pietro Aron fior nel suo lucidario lib.3. c.13. & M. Giol Zarl. 2. cap.150. & Fiorangelico

lib 4. c.7.

Parm. libr. 3. cap.3 I.

mai

Nota, che Franch. nella prat lib. 4 c 5 pare, che tendoue dice . Considerandum esse pro portionű diminutiones, tule subracet, & Paulam. Fiorangel. li. 1.c.58. March. Pad. nel Tratta.13 cap. 13.& Franch prat. lib.1. c.8.

mai può farsi perfetta, ò imperfetta, nè meno può patire alteratione alcuna. Delle Pause poi, che gli Ecclesiastici chiamano Neume, le quali pongono non per ornamento, ma per necessità: conciosia che sarebbe imposga il cotrario sibile, che dal Cantantesi potesse venire al fine di cotali Canti senza mai prendere riposo alcuno, non si parlerà: atteso che il ragionamento nostro non è della Musica Piana, ma della figurata, & particolarmente del Contrapunto: ancora che e cosa notissima, che nella Musica, della quale hora si tratta, non si vsano di questa sorte Pause, che abbracciano tutte le righe, quibus & No & tutti gli spatij nelle Cantilene ad altro effetto, che per dareloro il fine, & il compimento. La onde dice Isidoro. La Neuma essere vna congiuntione di Note in qual si voglia Modo, che forma il Canto, lo distingue, lo copula, & lo conclude.

Delle legature delle Note.

Cap. XIX.

Quelli, che hauranno letto il nostro breue discorso, & molto bene capito tutte le cose, delle quali succintamente in esso si è parlato, serà molto vule, anzi necessaria la cognitione delle legature delle Note; le quali brenemente trascorrendo, è da sapere, che la legatura, come dice il sopradetto M. Franchino, è vna ordinata congiuntione di semplici Nota, che figure di corpo quadrato, ouero obliquo, la quale nella Musica, secondo quattro, sono la opinione di Gregorio Thau, per tre cause è stata ritrouata, cioè per la le sigure lega sottigliezza, per ornamento del Canto, & per applicare le sigure, ò Note cantabili alle sillabe della oratione. Et se bene nel Canto figurato sono ot-Istit har.libr. to figure, come di sopra: nientedimeno quattro solamente ne sono legabi-4 c 34 dice. li, le quali sono queste, cioè la Massima, la Longa, la Breue, & la Semibreue. La Massima La Massima, ancora che alcuni dicano il contrario, è sia legata, è sciolta, sempre è del medesimo valore; Et la Lunga ancora!, mai perde il suo valore, ch'ella ha fuori della legatura. Et ciascuna di queste Note, che si possono la diminutio legare, si pone nella Legatura in tre modi, cioè nel principio, & questa è detta principale, ouero inditiale; nel mezo, & questa si dimanda media; & nel fine, & questa si chiama finale. Sono le Legature di due sorti, cioè vna ascendente, & l'altra discendente. La legatura ascendente è quella, quando la sela praticis. & conda figura è più alta della prima; & la discendente, per lo contrario, è quella, nella quale la seconda figura è più bassa della prima, come in questo esiempio si dimostra.

Et si come la legatura si pone in tre modi, cioè nel principio, nel mezo, & nel fine, così dal principio, dal mezo,

& dal fine si conoscerà il valore di ciascuna figura legata. Però ogni legatura, così ascendente come discendente, di quadrato, ouero di obliquo corpo, che ha la virgola di sopra nella sinistra parte, sempre la prima & la secon-

bili.

M Giof. Zarl. esser figura passibile, & fortoposta al ne del suo va lore; Ancora che M. Frach. nel lib. 2. del-Giou. Otrob. Carmel. & il Fiorang, lib. 2.c.14.tengono il contrario; Mal'openione di M. Giol Zarl. pa re megliore,

& più vera.

da Nota saranno Semibreui; come in questo presente essempio si vede. ·Nel quale si come le due prime ascendenti, & discendenti tanto quadrate quato l'oblique non possono essere altro, che Semibreni, così nè anco la terza di corpo quadrato non può essere altro, che lunga; onde il verso. Vltima dependens quadrata, sit tibi longa. Quado por la prima Nota, tanto quadro, quanto obliqua sarà virgolata dal sinistro lato & tal virgola sia pendente all'in giù, allora la prima, & la seconda saranno breui; si come in questo presente essempio si vede. Ma quando la virgola penderà nella parte destra tanto all'in giù, quanto all'in sù, tal Nota sarà lunga come in questo essempio. Et quando la legatura sarà ascendente di qua drato, ouero di obliquo corpo, & la prima Nota sarà senza virgola, come in questo essempio: sempre saranno di valore d'vna breue. Ma quando la prima Nota sarà senza la virgola posta in legatura, come in questo essempio sempre la vltima Nota sarà lunga. Circa alle Note media, ouero mezana; Quando tali mezane saranno quadrate, ouero oblique, & senza la virgola nella sinistra parte, tutte saranno Breui. Quanto poi all'vltime, s'ha da sapere, che l'vltima Nota ascendente posta in legatura, è constituita dalla sua precedente Breue, come nel presente essempio, eccettuando pe ròla legatura delle due Se mibreui. L'vitima Quadrata pendente figura del sottoposto essempio, è constituita longa dalla sua precedente, & come longa nella Cantilena deue essere pronunciata. Et questo basterà per hora circa le legature, essendo che a tempi nostri non

Della perfettione, & imperfettione delle Note. Cap. XX.

fono molto in vso.

Ssendosi ragionato delle legature, non è da passare con silentio la materia della persettione, & impersettione delle sigure cantabili. Però le
& Giou. Spat.
medesime Note, che sono legabili, cioè la Massima, la Lunga, la Breue,
Bologn.c. 12.

M. Franch.
prat. libro 2.
cap. 11. &
Nicol. Burt.
Parm libr. 3.
cap.4.
M Giol.Zatl.
Litit har.libr.
3. c 68. & 69.
Franch. prat.
& Giou.Spat.
Bologn.c.12.

rio sia attribuita la per. fettione, vedi lognese nel suo Tratt.nel £.19. & queldi Gio. Tintoris nel suo Diffinitorio. c.9. & Frach. s. 6. & 8. 3.c.69. Prat. libro 2. €. 1 I .

Pietro Aron. Istitchar, libr. c 6 7.8 & 9.& M Giol.Zarl. Istit har libr. 3. cap 67. & Giou. Ottob. Carmel, nel tratt. de Proport. Del Modo ve di Frac prat. lib.2.cap.7.& Del Tempo

lib. z. c. g.

log.c.11.

libro 2.

cap 3 3x

ne cap 9.

Gio Spat. Bo-

Franch Prat.

De Tempore

De Prolatio

Perche al nu- & la Semibreue possono essere perfette, & imperfette. Perfette s'intendomero terna- no, quando sono constituite rel numero ternario, come più à pieno s'intenderà, quando si ragionerà del Modo, del Tempo, & della Prolatione.\* Adunque ogni figura perfetta può essere imperfetta o dalla parte propin-Gio. Spat. Bo- qua, o dalla remota, ouero dalla più remota. Però quando la Massima è fatta imperfetta da vna Lunga, allhora si dice essere fatta imperfetta per la ragione del tutto. Et quando è fatta imperfetta da vna Breue, si dice esser lo che sia Im fatta da vna parteremota. Ma quando è poi fatta Impersetta da vna Sepsettione ve- mibreue, si dice esser fatta impersetta da vna parte più remota. Il simile s'intende delle Lunghe rispetto delle Breui; & delle Breui rispetto delle Semibreui; & delle Semibreui, rispetto delle Minime, & delle Semiminime. La Lunga allhora si dice essere perfetta, quando vale tre Breui; & la Breue prat. libro 2. si dice esser perfetta, quando vale tre Semibreui; Et così la Semibreue quando vale tre Minime, & il medesimo s'intende di tutte l'altre figure seguenti. Mit.har.libr. Nessuna Nota si può imperficere se non contiene in se il valore di tre Note: & però dicono i Prattici, che l'Imperfettione è vna certa diminutione della terza parte del valore della Nota. Et se bene le Pause, come è stato detto disopra, non sono sottoposte all'Imperfettione per essere, come dice l'Eccellentissimo Signor Zarlino, agenti, & non patienti: tre cose nondimeno hanno forza, come dice M. Franchino, di fare vna Nota Imperfet-3.c 10.11.13. tibile Imperfetta, cioè, le Pause, i. Punti, & il Colore, ouero pienezza del-& 13. & nel le Note. Resta hora, che breuemente si discorra sopra il Modo, Tempo, & Toscan. lib.1. Prolatione, dei quali di sopra habbiamo fatto mentione.

#### Del Modo, del Tempo, della Prolatione, & de iloro segni. XXI.Cap.

A Massima, ouero la Lunga significano il Modo, cioè; quando la Massima vale tre Lunghe, o la Lunga tre Breui, si dice esser del Modo perfetto della Massima, ouero della Lunga. Et quando la Massima vale due Lunghe si dice essere del Modo imperfetto delle Massime. Et così similmente quando la Lunga vale duc Breui, si dice essere del Tempo lib.2. cap.8. & imperfetto delle Lunghe. La Breue significa il Tempo, & quando vale tre Della Prolat. Semibreui si dice essere di Tempo perfetto; & quando ne vale due, allhora si dice essere di Tempo impersetto. La Semibreue poi significa la Prolatione, la quale è di due sorti, cio è maggiore, & minore. Quando la Semibreue vale tre Minime, si dice essere Prolatione maggiore; Et quando ne vale due solamente, si dimanda Prolatione minore. Perfetto, ò maggio-De Modo e 7 re nella Musica significa il numero ternario, &l'Impersetto, ouero minoresignifica il numero binario. Il Modo dunque, diceuano gli Antichi Musici, essere vna quantità di Lunghe, o di Breui considerate nella Massima, o nella Lunga secondo la divisione binaria, o ternaria. Et il Tempo essere

vna certa, & determinata quantità di figure minori contenute, o confiderate in vna Breue; Et la Prolatione essere vna quantità di Minime applicateà vna Semibrene. Questo circolo O. significa, che la Brene è di Tempo perfetto; Et questo segno semicircolare C. significa la Breue essere di Tempo imperfetto. La pienezza del Circolo in quelto modo O significa la Pro latione maggiore, cioè, che la Semibrene vale tre Minime. Il medesimo anco ra significa la pienezza del Semicircolo in questo modo C Ma la varietà del Semicircolo dinota il tempo imperfetto, & la Prolatione minore, nei quali la Semibreue vale due Minime, come ne gli infrascritti essempi si dimostra.



Erchela principale intentione nostra è di trattare solamente delle cose Boet. libro to appartenenti all'Arte del Contrapunto: però s'andrà toccando breuissimamente alcuna cosa delle Proportioni, che nelle Compositioni lib.4. c. 5. & sono hoggi più da i Musici frequentate, come sono la Sesquialtera, & l'altre Nicol. Burt. infrascritte seguenti. Nel resto poi, quelli, che vorranno hauere miglio- Parm. libr.3. re cognitione delle Proportioni, potrà con suo commodo vedere il Quarto Libro della Prattica dello Eccellentissimo Musico M. Franchino, nel 1stit har libre quale con gli essempi dimostra tutte le sorti di Proportioni, che nella Mu- 3.0.70. & sica si ritrouano. Acciò dunque si proceda con ordine. Proportione se- D Nic. Vicet. condo Euclide è vna certa habitudine, o conuenienza, la quale si ritrona tra due finite quantità d'vn medesimo genere propinquo, eguali, o Nicol. Butt. non eguali tra loro. Et perche delle Proportioni alcune sono di Equa- Parm. libr. 3. lità, & alcune altre d'Inequalità: lasciando da parte quelle di Equalità, cap. 12. & venendo à quelle d'Inequalità, conciossa che non la similitudine, ma la dissimilitudine sia quella, che nella Musica partorisca la Consonanza, la hanc canenonde n'auiene, che per questo rispetto il Musico consideri le Proportio- di concordia ni d'inequalità, & particolarmente venendo alle più frequentate da i similitudo Musici de i nostri tempi, come sono la Sesquialtera, & la Emiolia: In- no efficit sed cominciando dalla Sesquialtera s'ha da sapere, che è così detta da Ses- do,&c. qui, che significa tutto, & altera, che altro non vuol dire, che tutto, & l'altra parte: & è quella, cioè, quando il maggior numero comparato al minore, quello contiene vna volta intera con vna delle due parti Compen.di Mufica.

Franch. prat. Prat. libro 4. Boet. lib g.c.

di più, & è proportione d'inegualità: onde volendosi fare come si dee, si farà sempre, che quando vna, ò più parti canteranno due Semibreui, o due Minime in vna Battuta, l'altre parti cantino all'incontro tre Semibreui, o tre Minime; & non come alcuni, che nelle loro Compositioni, sotto'l segno della Sesquialtera fanno egualmente cantare tutte le parti tre Semibreui, ò tre Minime contra tre altre; la onde auiene, che questa tale Proportione faccia prat. libro 4. tutto l'opposito di quello, che'l segno dimostra, & così venga à essere mal detta Sesquialtera cantandosi egualmente tre Note del medesimo genere contro trealtre, & venga à essere proportione di Equalità, come in que-

D. Nic. Vice. cap. 31. & Nicol. Burt. Parm. libr. 3. cap.13.



Questa viene à essere Proportione di Equalità, & non Sesquialtera, la quale è Proportione d'inequalità, come s'è detto. Ma la vera Sesquialtera, è come in questo essempio.



Questa dunque è veramente Sesquialtera, nella quale, doue, prima andauano due Minime nella Battuta nella parte del Soprano: ecco, che median te questi due segni ?: ne vanno poi tre contra due; de iquali segni, sempre il sopraposto mostra le figure, che vanno in vna Battuta, & il sottoposto, quate n'andauano prima al numero passato, secondo però il Lusitano; la qual cosa se bene è vera, non però & perdonemi S.S. è questa la causa principale, per la quale estissegni si figurano in tal maniera, ma se bene per dimostrare la forza, & lo effetto della Sesquialtera, la quale, come si è detto, è vna Proportione, che contiene il tutto, & l'altra parte. La onde si auertirà, che si dee segna- quando si vorrà comporte qualche Proportione, non si mostri con vn nure co due nu- mero solamente, come alcuni fanno non sapendo forse, ò per dire meglio,

Nota, che la Proportione

non si ricordando, che la Proportione è vna comparatione di due nume- merij: perche ri, cioè d'una quantità a vn'altra, come di sopra; & come meglio ne i sotto- la Proportioposti essempi si potrà vedere doppò che si sarà detto della prima, & della seconda specie d'Inequalità. Dunque la prima specie d'Inequalità è quando certa coaptail maggior numero contiene in se tutto il minore due, ò tre, ouero quattro tione, ò corri volte,& niente vi si troua di souerchio,nè di meno; & questa si chiama ò Du spondenza di pla, ò Tripla, ò Quadrupla, Quintupla, Sestupla, Settupla, Ottupla, Nocu- si come dice pla, Decupla, & così in cotale ordine si può procedere in infinito; come Boet libro 2. nel sottoposto essempio.

Essempio della prima specie d'Inegualità, cioè del Genere molteplice.

| ī |    |    |     |    |    |    |    |     | 10. |  |
|---|----|----|-----|----|----|----|----|-----|-----|--|
| 1 | Ι• | Ι. | I • | ī. | 1. | I. | Ι• | 1 • | I.  |  |

Al qual genere, è all'opposito l'infrascritto di minore inequalità, il quale Fiorangel. li. si dimanda, submolteplice, l'vno dei quali è destruttore dell'altro, come in questo essempio.

| Ī | Ι.  | I.  | I •   I • |    | I •   I • |    | 1 • | I. I. |     |
|---|-----|-----|-----------|----|-----------|----|-----|-------|-----|
| ľ | 2 • | 3 • | 4.        | 5. | . 6 .     | 7• | 8.  | 9.    | 10. |

Alcune altre Proportioni si trouano della seconda specie d'inequalità, cioè del genere sopraparticolare, come nello infrascritto essempio.

| Ĭ | 3 • | 4.  | 5. | 6. | 7• | 8. | 9. | . 10. |
|---|-----|-----|----|----|----|----|----|-------|
| ١ | 2 • | 3 • | 4. | 5. | 6. | 7• | 8. | 9.    |

Sesqui Sesqui Sesqui Sesqui Sesqui Sesqui Seigui Quarta.Quinta.Sesta. Settima.Ottaua.Nona. altera.

Con questi due segni dunque, & non convn solo si dimostrerà quella Proportione, che si vorrà fare, & non con vno solo; come di sopra.

Della Hemiolia maggiore, & della minore. Cap. XXIII. A Hemiolia è di due sorti, cioè maggiore, & minore; la maggiore è Franch. prat. quella, quando tre Semibreui negre vanno in vna battuta, come in lib.4. c.5. questo essempio.



due numeri; Arithm. c. 40 Proportio est, &c. & Franch. prat. lib. 4. c. 5. 82 libr. 4. C 1: 85 cap. 4.

2. C. 22. C. IT. 81 18.

D Nic. Vice. prat. libro 4. cap.31.

La Hemiolia minore è poi quella, nella quale tre Minime negre vanta in vna Battuta nel medesimo modo, c'hanno fatto le tre Semibreui di sopra, come in questo essempio.



Franch. prat. lib.4.c.5. D. Nic. Vic. lib.4. c.33. in fin. Franch, prat.

lib. 2. cap. 11. Istit, har. lib. 2. cap. 32. & nel Tosc lib. I. cap. 38. & M.Giol Zerl. Istit. harm. D. Nic. Vic. prat.li.4. c.3 I Concil. Trid. sess.22.ca. de

obseruan. & cuitan. in celebr.missę.in 92 dif.c. insa cta. & in cleme. de celeb. missæ. 28. dis. presbiterum. de consecrat. dif. 5. non odist.c. 2.& in estranag. Ioa. 22. Que incl-

Et perche nella Hemiolia tanto maggiore, quanto minore non si ritro-Pietro Aron na perfettione alcuna rispetto alla pienezza, la quale, come è stato detto di sopra, rende impersetta ogni Nota, che si può sare impersetta. Per tal cagione adunque nè l'vna, ne l'altra si segneranno col Tempo perfetto. Et sopra tutto si farà, che la Sesquialtera, & la Hemiolia maggiore, & minoresiano buone nei battere, & nel leuare della Battuta, si come si fanno nel comporre ordinariamente in consonanza le Semiminime, le quali, come si lib.3. c.67. & è detto di sopra, si fanno buone nel battere, & nel leuare della Battuta; Et questo per hora basterà intorno alla Sesquialtera, & alla Emiolia maggiore,& minore, delle quali si è detto à bastanza.

> Modo di comporre la Musica sotto uarij segni. XXIIII. Cap.

E bene da i Musici moderni non sono quasi più vsate certe sorti di com positioni fatte sotto alcune Proportioni, & segni, da i quali veramente non nasce altro, che difficultà, ò per dir meglio, vno intricamento, & vna confusione nella mente, dei poueri Cantori, senza frutto, ò vtilità alcuna; &il più delle volte anco con molto scandalo degli Vditori; le quali anco da Santa Chiesa sono prohibite; Nientedimeno, acciò non si lasci portet. & 27. cosa alcuna di quelle, che nelle Compositioni sono state vsate insino à hoggi: essendosi parlato della Sesquialtera, & della Hemiolia, & insieme mostrato tante altre sorti di Proportioni, pare ancora honesto, che si vegga il modo, & l'ordine, che si dee tenere volendosi fare vna Compositione sotctorum patru to varij segni; Il quale ragionamento potrà seruire almeno per ritrouare fimili

similisorti di Canticosì fatti, quando alcuno nevenisse per le mani, ò farne anco de gli altri simili, in tutto che come si è detto non siano quasi hoggi più in vio. Quando dunque si troueranno due parti, in vna delle quali questo segno O serà comparato à questo O; ogni Minima del primo sarà equale in quantità à vna Semibreue del secondo. Et quando questo 3 serà comparato à questo &, serà tra loro questa differenza solamente, che il circolo puntato hauera le Breui, & le Semibreui perfette, & il semicircolo le Breui solamente. Et quando questo o serà comparato à questo C, seràsimile à quello di sopra, eccetto, che nella persettione del Tempo, & della Prolatione. Et quando questo O serà comparato à questo C. ogni Minima del primo serà del valore, d'vna Breue di questo secondo. Quando poi quetto o serà comparato à questo O 2. serà simile à quello di, sopra, eccetto però, che in questo secondo le Lunghe sono perfette, & le Breui imperfette. Questo & comparato à questo O, ouero à questo C, serà nella Battuta dissimile, cioè, che ogni Minima di questo & serà in quantità d'vna Semibreue di questi O, C,. Questo O comparato à questo d, ouero à questo O 2, ogni Minima del primo serà di quantità d'vna Breue di questi ¢, O2. Questo O. comparato à questo \$\phi\$. ogni Semibreue del primo ne varrà due del secondo. Questo o comparato à questo o 2. ogni Semibreue del primo ne varrà due del secondo. Questo O, comparatià questo C, ogni Semibreue del primo varrà vna Breue del secondo. In quelto O, con questo & 2. seranno le figure quadruplicate, cioè, ogni Lunga del secondo serà di quantità d'una Semibreue del primo. Questo C, conquesto & seranno dissimili nella Battuta, & ogni Semibreue del primo varrà quanto vna Breue del secondo. Questo ¢ 2. con questo & ogni Semibrene del secondo serà della medesima quantità d'vna Lunga del primo. Questo ¢, comparato à questo ¢ 2., ogni Breue del primo ne varra due del secondo. Questo C2, con questo o sono simili nella misura. Questo ), con questo o ogni Nota del primo resta diminuita della sua meza parte comparato al secondo. Questo 3, comparato à quetto O, ogni due Breui del primo sono in quantità di tre Semibreui del secondo. Dei quali segni se alcuno vorrà hauer magglore notitia, potrà vedere meglio il Toscanello di M. Pietro Aron Fiorentino, done di questi le Istit. harm. segnisi tratta più à pieno. Resta hora, che essendosi fatto mentione di al- libr. 2. c. 32. cune Proportioni, si ragioni anco del Punto, delle sue specie, & dei suoi effetti.

nel Tolc lib. 1 c.38. & nel

Del Punto.

Cap. XXV.

ICONO i Prattici, che il Punto nella Musica è vna minima lib.2. 6.12. particella, o uero vna certa quantità indiuisibile, ò veramente isti barlibr. vn minimo segno, che si aggiunge alle Figure Cantabili per acci- 3.c.7. & dente

Franch. prat. M. Gios. Zari.

Nicol. Burt. Farm. libr.3. cap. 5.80 Piet. Aron, litir.har. libr. 2. C. 2. 8. 8c nel Fiorang. lib. 2. C. S. Giou. Ottob. Suo Tratta. Di questa ter naria perfertione uedi Otomaro Lusc. Argen. nel primo co mentario del la Musurgia.

dente hora dopò, hora di sopra, & allevolte si pone tra loro. Il Punto nella Musica fa quattro esfetti, cioè da la perfettione, accresce, dinide, & altera, & radoppia le dette figure; La onde dicono i Musici, nella Musica ritrouarsi di quattro sorte Punti, cioè di Persettione, d'augumentatione, di Diuissone, & di alteratione. Il punto di perfettione è quello, che si pone appresso le Note, che si possono fare, ouero possono essere perfette ne i segni di perfettione, come la Breue del Tempo perfetto, ouero appresso d'vna Carmel. nel Massima, ò d'vna Lunga del Modo maggiore, & del minore perfetto, o d'vna Sémibreue di Prolatione perfetta. Il Punto d'Augumentatione, ouero d'accrescimento è quello, che si pone senza mezo alcuno dopò la figura, la quale non può essere, nè si può fare perfetta; di maniera che tra'l punto di perfettione, & questo d'augumentatione ci è questa differenza, che quello si pone solamente appresso quelle figure, che si possono fare perfette sotto i segni della persettione; Et questo per lo contrario si pone solamente appresso quelle, che in nessun modo si possono fare perfette, come di sopra. Questo punto s'vsa nelle Compositioni in varij modi, & sa dinersi esfetti accompagnato con le Consonanze, & Dissonanze. Quando è legato con la Nota, dee sempre esser buono, eccetto però nelle Cadenze, nelle quali si può · vsare etiandio il Punto cattino per Seconda, per Quarta, per Settima, per Nona, per Vndecima, & per Quartadecima, come in questi essempi.



Il Punto di Diuisione è quello, che si pone tra due figure simili minori poste in mezo à due maggiori, il quale non però si canta; & si pone ancora tra la Pausa, che tiene il primo luogo, & vna figura, che tenga il secondo, quali siano d'vn medesimo valore, come ne i sottoposti essempi.



Il Punto d'alteratione è quello, che si pone innanti due figure minori, le quali siano poste innanti à vna maggiore propinqua, nè si canta come anco il sopradetto, per non essere quantità, nè parte del tempo, ma solamente è segno, acciò il Cantante comprenda, che la seconda figura minoresi radoppia, come nel presente essempio si dimostra.

Vn'altra

Vn'altra sorte di Punti ritrouo io appresso gli Scrittori, oltre à questi della Musica, & à quelli, che si vsano nella Oratione per distinguere, o finire la detta Oratione, o Periodo, i quali anticamente vsauano nelle cause, che andauano innanti à Cento huomini, à i quali vditosi le parti, era portata vna tauoletta, dentro la quale ciascuno Giudice faceua vn Punto, che significana o l'assolutione, o la condennatione del reo: & quello, che era assoluto si diceua, che haueua portato tutti i punti, & haueua hauuto l'asso-Iutione perfetta; del quale parlando il Lirico Venusino Poeta dice. Omne Orat, in Arte tulit punctum, Qui miscuit vtile dulci delectando, pariterque monendo; poet. Parendomi hormai tempo di dare fine al nostro breue Compendio, nel quale à me non pare, che si sia lasciato indietro cosa alcuna appartenente all'Arte del Contrapunto; piaccia à Dio, che di questa mia fatica io riporti tutti i punti, & che hauendo mescolato l'vtile col piacere, se non ho dilettato, non habbi almeno offeso le purgatissime orecchie dei giuditiosi, & benigni Lettori, à i quali, per non essere più tedioso, rendendo gratie à Dio larghissimo donatore di tutti i beni, farò

FIN E. .

3.6



IL FINE.

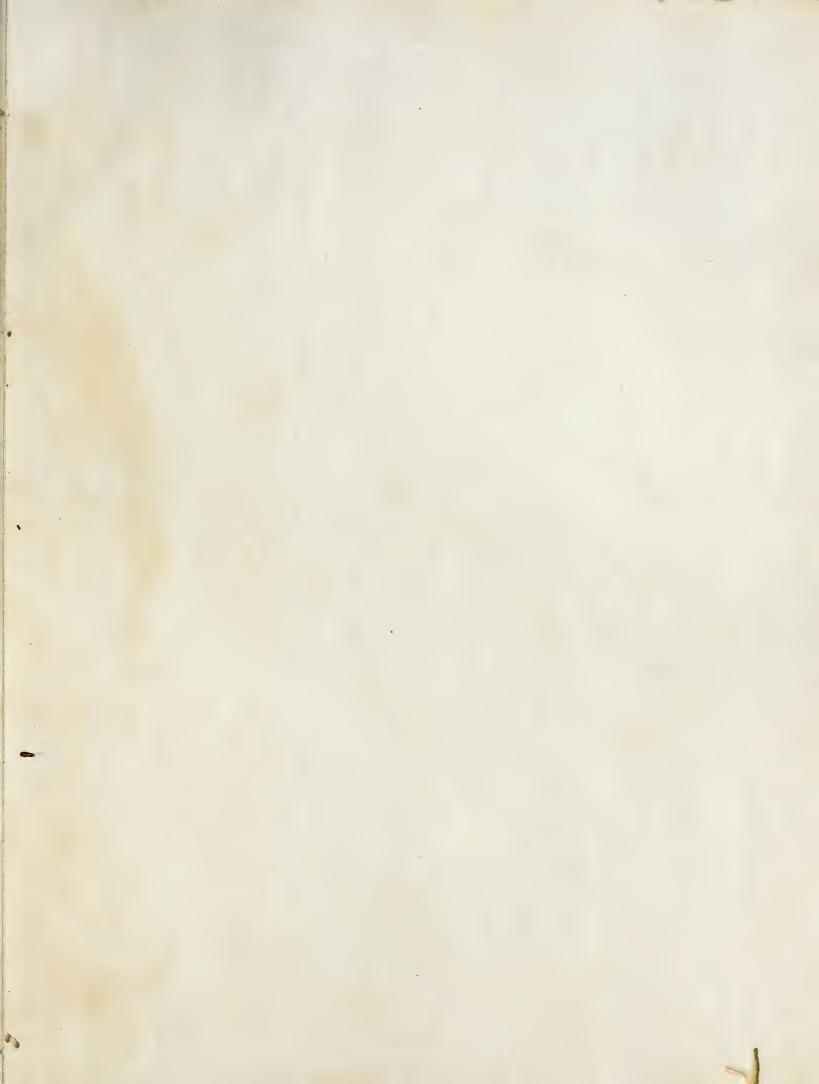





